

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

# From the Fine Arts Library Fogg Art Museum Harvard University

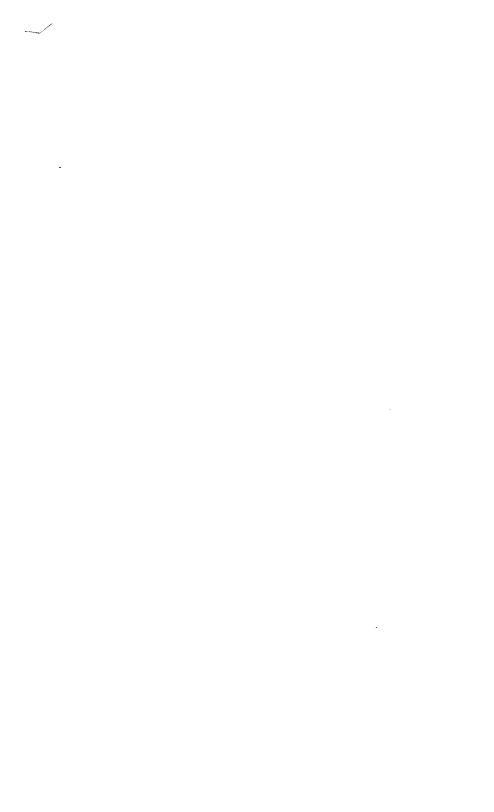



# VITE

• BE'PIU' ECCELLENTI

## PITTORI SCULTÒRI E ARCHITETTI

Berittr

# DA GIORGIÓ VASARI

STETGER E ARCHITETTO ARETEMO

Illustrate con Note.

YOLUMR ORGANOTERED.

MILANO

Bella Società Tipografica del Cappuccio.

Anno 1811.

# F/A 236-1.2 (13)

# CIMIOS.

D.

SIDREIO VASARI

office Delica Identes

and the first the state of the

क्लाको । जात्रका संस्थाका अस्ति स्टब्स्यक्रम् । राज्यकार्यः स्टार्के राज्यकार्यः स्टार्के स्टारीत व्यक्तम् । अस्ति प्रत्यक्षम् । तस्यानुस्य विश्वमान्यः स्टिस्स्य al (1) li sinsaliv Vila di Lis

ne (in danco d danco d di sucse

## PROEMIO

D 1

## M. GIORGIO VASARI

ALLA PARTE TERZA.

eramonte grande augumento fatera le anti dall'Architettura. Pittura e Soulpa quegli eccellenti Maestri, che noi ablino descritti sin qui nella seconda Parte l'queste Vite (1), aggingnendo alle coss

<sup>(</sup>z) In ambadan l'adinioni di quast'opera, fatto inte il. Vaseri, fu questo Penemio premesso alle i di Liapando da Vinci, donde appanto comunica

and Princis Roggla, a Andine, Misura, Rista into il Mariana, phiomodiciale tutta payfortian selemoras la inticipe computation discussion inter ale supervision de la constant de la company de la c anuncio) pocessoro modiente quellumentell idustrice opendustes alla someth perfessiones Howardhiamode consomidans dismaggios probio empiros colongoses Man perchagonia thideo ancorrainopportes langualità delitti tionamentarishe set hamphy factal in predetti Marchon, monna one rection July disproporties altehiarakadiringooks garelahiringungs giompoche in nombrais e discontentisposimo entited, organilent resons win cobrobe stronger vhi superato il siedole (unijeos) ja ilimedes mostivelorioson Rusadunquesla Regolassel Dischiletona il modo del misurerandelle musicaglie, assenyande la piante degli seis fion antichi mella ppare maderna La Ardire yficial adjuid and some some in sinches tandasse and ognis corpo, las membraseure summissi combinuse più una lora il Darico, il farica. il Gorinio addil Researence la Minira Su -wainersale si nell architettura, come nella sindrusa si faro de gorpi delle gurenzatti, altre cose, delle quali abbassanza si è ragionato. Ma sebbene i seconde augumenta-In Bitte Terra impostation Romerwick recept foods in the Art of the Company of th Politica internet companie of the comment of the properties Tomo non affatto tuor di luogo, ancorche per della division de polomi solimino dovono di regolainika at alakindaleb antial anginika bagin

ida, comilio milmba, alguntziani flaish eist il Merening, oliverediside discher distinct Ngacoyan de animine virgais/sbettasdellanaen nina die punt des foures consideratife is ablied depinery liberquative vienes of the service sourciscoppedates albangogera sectational eloganaldismode obligatelostelostelostelostelos the garden of digotor will are provided skidaoonerposariquerase banisessidity dentiti ethour martinable bal handlubertalling vertille ld craffing consumations of the district of the stiff of the stiff fangantoiria and the strains of the same o giáqueche sinsteprimento discussividas de la constanta de la c gamble, appliaguarle instiment space was fa allendi aleo intelle delle reschennicht and indication of the second of the second de heiden the proper charpen questo inimica energy of the second se There of fame dense met que primi detericit webbon legimo angrama surperso in principi wii sence questo wifferelta , wotocontelei in saperficie, societie i net Disegue pricimeno eddinish other wife reasons and within adding -squinos: has a tales als statements there a tale inthanturalle prime onelle morie manhaise altre cose, delle quali abbastanza si è ragionato. Ma sebbene i secondi augumentastrant generalistis i Beneralistis di dinggignera dinaggignera of interp Belone: Manchadoi uncore vella nlimpta metlei megalas espi

tesse stare senza far confusione o guilletur l'Ordine; il quale avea bisogno d'una me venzione copiosa di tu te le com per diffic certa bellezza continuata in ogni minima cosa, che mostrosse tutto quell Ordine con più ornamento. Nelle Misure manouva un retto giudizio, che senza che le figuro fussino misurate, avessero in quelle grandezze che elle eran fatte una granta che eccedesse la misura. Nel Disegno non e erano gli estremi del fine suo perend sebbene e facevano un braccio sondo ed una gamba diritta, non eta vicerca com muscoli con quella facilità graziusa soulol-ce, che apparisce fra l'vedi noto vedi, come fanno la carne e le coso como; coma elle erano crude e scorticate, che facera difficultà agli occhi e durezza nella Maniera ; alla quale mancava una leggiadria di fare svelte e graziose intte le figure; e massimamente le femmine et i putte con le membra naturali , come agli uomini y ma ricoperte di quelle grassezze e carnesità, che non siano goffe, come le naturali ma artificiate dal Disegno e dat giudision Vi mancavano ancora la copia le bogli abiti la varietà di cante bizzamie, de vaghezza de' colori ; la università me susamenti, e la londananza e varietà ne presi: ed ovvegnache molti di voro commensio, come Andrea Perrocchio Ancomio del Pollajuoto, e molti altri plumindenti a cercare di far le lord figure pui condinte

Markearl. Ante d'amprisse dentro maggios disegné, son gralle imitatione più simile e più deamma divina angerge, che oi fusso dha salared pill oand, ch. eglino andavano la overeast busine, a st ella fussino pero depropete serendo l'arrere degli antichi; cotoo si vide quanda il Perrocolio rifece le spompe. a le braçaia di marmo al Marsia nei gora, Medicirin Liprenza; mancando store pure una fina, ed una estrema perfesiena ne piedi mani, capelli, barbe de neora che il tytto delle membra sia docordete con l'antien ed abhia una certa durkiepondenso guisto nelle misure. Che s'egli-Deso exessina aruto quelle minuzie dei fini, sides some la perfezione ed il fiore dell'ar--ald , ambbono avuo ancora una gagliarsidesta vitoluta nell'opere loro, e ne sas relie gomeguito la leggiadria ed una Bunostazza, e somesa grazia, che non ebbono, one poste obe w sie lo stento della diligentia siene son quelli che danno gli siremi andelle mella belle figure, o di rilievo o dipinte Quella fine e quel certo che che in mancana mon la potevano mettere cost -wpsisto in allo, evvenga ohe lo studio in--nacchisca la Maniera, quando egli è prese in par terminare, i fini in quel modo. Ben lo o drovarena pei dopo loro gli altri nel veder sscaner suora di terra certe anticaglie, citaa fanda Plinia delle più famose, il Laocomanta. L'Ercole, il Fous group di Belve. I S. San Porting

spotto : ( ca virginica in law; ve pandine the series of th ni carroll e carroll shall magni wooder the carro greed delivered with Direct State of the state of th marte mountaine of a mostrang speciment e sustantina gracio, of promo regions di Lucar limite? the partie serverchia studia even-. We lighter to quest with Pierre della Filter. Signacia Dansing Marine, odienos Balgarie o wells, Andrew dal Contagno, Passila, Er. O'bell Ferrarese, Bionan Ballining College Mostelle, Wilhing the St Chemepie, Detecof mile obered whendy the obered of Managua Silippo (r) adaca Bignorolle, I muelt per toforserei cercellene " to windering with some whelle we draw spice "covod Tohe superme erante a toro, dues a while sour cray cross woodening de water charles charles in the contract of th a disophali o seeles oront, si manoava pure unitale ings; ed and delcongs percologication of the in contincts and wares held serve Owin il Primeia Bologness a Picela Renigi and yed i popel nel widerla conference matti u questa bellezza navea a più more qually intera perfectiones the object anicamen a rangem in petie & at London e pin, so a meses wine different

d for marilo, Me, to, area ecotivetus pois sin Liebardos de Finai a il e damba principion en qualla, acrea de acrea manchiamena. La moder ergopliandeese erbrousses del disesero read when oil a nontrafferes, not intermental - many he minusia della nelyta, cost appu i alla accessi soon buona Regglos migl -nOrthitely inner Minura ... Diregno passello, in gradiantivina, abbandantinina di sania "-18 profesialisaimo d' pries delle meramente oralle sens figure it make of it forthe Samuel -sales lains macora che alquanta landare , Dissoldie de Castelfrance, si squale simme nole lene foliace, à dette una serribilimentenza outlibrue courseper una werig openicia di one-. Seit Beak vintesen com à una maria nella siquela de S. Maron a Vonesia e des è un o punho sorbido che mina, e treme il, die bilimb sie des figures sis muoyono e si minermin widle savola. Ne mone, di costui, diede vallensus pitture forza, riliego, dolossa. is inquien nelloclori Ers. Bartolonunce, di Sore interestation of the state of t or Ballowdo Caking il quale audiando martiche de martin secchi e quelle de 190 endomizapreson de suit il meglie, to fessore provides a servinchi l'arte della pitanandi quella intera perferiene, ch' ebbero anticamonte la figure d'apette e de Leust, e più, se si potesse dine a me were l'opere

zda quelli sampueno paragones la ander la smatora serid-vieta da divisi-colori, a Lieenergiamentaries his silfacile a proprie equation pud gindeland this wade to storie was the speak worth similar eglic worker, mostrandoci in qualla i siti simili e gli edifici. obst) come melle genti mattyali sa strama do rtero ergli abiti secondo ok egli ka volu-·ter: solman ik domo-della grazia delle varte giovani, mecali e femmine, riservando allo emodeste harmodestio, alle lascive la lasgiwith, educiopusti oza i vizi negli acchined Porasi givochi nelle attitudini: e con i suoi parati piografi na troppo semplici na intrigati, ma con una guisa, she pajano uni. Seguito in quasta maniera ma più delce di colorito e non tanto gagliardo, Andrea "del Sarto, il qual vispuò direvela fasse roro perche Nopere sue son senza errori. Me si pud esprimere le leggiadrissima vi-"vacità che fece melle opera sue Antonio da Correggio; sfilando i suoi capelli gon un modo, non di quelle maniera fine che faeverano gl'innanzi a lui chi era difficile. taglicitte e secça ; ma d'ana mamosità merbidi, che si scorgevano le fila nella facilità del fisti, che parevano d'oro, e più belli "elte i vivi , i quali restano vinti dei suoi coloriti. Il simile fece Francesco Meazugla Parmigiano, il quale in melte putti di grazia e di ornamenti e di bella maniera lo avanzo, come si vede in malte pitture " 'me's le quali ridono nel vivo . e 'sicceme

will work regeneration of the content of the conten Scorge il batter de policis come più piangue A NO pennelle Ma old considered lapere Welle faceinte de Pottdore a di Maturina, Wedte Wolfging fumped gesti she l'impos in secution is interest of interest study and in collection posta pon ragionare con la lingue (coliè Yacilet, was esprimere vol pennello la me-Teblissime inconzioni messe da loca in opp-The Bark Danies provides a destroson respons-Williamido E finti de Romani com e financ Apropriamentes Equanti ve ne sous stati, The hanne duto vice alle bronfigure coi "Colore no morest comes il Rossey Fra Se-"Busting, Gadio Romano, Berindel Kae perché de nivir che pen se madesimi Dadi notiesimi, nos socide qui ragionare. 5 Ma quelle she importa il tutto di quest qu 232772 webe Rhanno ridotla oggi talmente - perfetta e facile per chi possieda il disegno "I inversione ed silvolorito ; che dove prima S'illa que natri maestri se faceva una parala - in sei anni - veginin um anno questi mauetti Wo fanno seiv ed so ne foindubitatamente - Telle Will without if opera, e- molto più si weegon finise e perfette volto non factiono Ma prima gli altri maestri di conto. Ma queliodo, che ifra i morti e vivi porta la palma algustraideende en victopre tutti, e il divino Mitchelagnolo Bonarroti, il qual non solo videns il principato ai una di queste Arit, 3 Mar di tuete trovinsiomes Costui supera e assessines non selamente susti costoro, oh hen-

cas president and signal site and site and site and pubale (voltainsiminainma) in moneila donniersquentloidsubeingrebisour Tomana administration di sunsiti e di succion dhdai sigon immagin and eric visilla appana enticiplit quanto parapropria establica con establica de contraction de contracti engegei enpireitib labeaitischlines ingelena sto invadigness, l'industria i di disegna l'asses il gindipione de gravia os disperentango nam som which political was need and interpreted tens in criental infilms of instantage second providencialistic provides placed considerations airon Matting palachilli and simpelpabiling spirit ance somethis where artie indicate many st. ilidie about Gleston ed ignorabi caconspilational delimino incompello se intelles fatiches disposi hallo califavifarar pienda sopri dispesicioni payaglandlo sho ious models, the antique piane il mendo in it diamene loggie de più tapaciti Simuti skidosmiana, shanim angast laca. I sitting inquiries acquer actionability cime preferent cerum alutamenguigliasa per fasione a observant simply divine so sicurpositions ter le suo statuo inoquals inogliai parte di quelle esser più bella assai ahade sancialias continochdoricuel innettal exammaninis telena mani, braccia espisali formational fixed on dall'altro, rimanere in quelle di costui un certo fondamento più saldo, una grazia più interamente graziosa, ed una molto più assoluta perfezione condotta con una certa difficultà si facile nella sua maniera, ch' egli è impossibile mai veder meglio. Il

che melles humanse si que viredere delle me primare literals some resuscensive of poseing de rozeler yamanishme i Greeke & Romans do poverto a flores in states paragonarios diga signa nuggan and another angle what endruiting glanico pitarappiarisonno de saco of April consider of both divisions wastern कारा स्थापनिकार केरिया केरिया है ते विकास केरिया के man other proposable consist accessive priving is Son with philoside determined with property 2010 ? iqualita atobbiumo moi maggitamaine protection is the property and appeted to commissions ingegrif , who won so to tenses pressy, novin 2002 porestes insuratile famile franci di podic MOW? Chodosi ed afformisi walinguo i sala in miquesto shools fuse in ginna vincula renionalitie sperebbene sembe whibto about pay grandi e malcounigion, chemoniga acros mai and andonis Mis lo woom as being Dansen privison da fame the ten la famo clin southan imisori ingegni, në li laina (राष्ट्रीविश्व के शिक्षाकुष्णुमार्का तीन दोने कि शिक्षाको पी क्षा करें medden whom wine enra ) farst bondsooned B canto but ou que no proposito, essende temporalisbramaisomares alle 1980, trave sound distinguisher the total quelle the house mo Pario where welchiate et a mont anom dall altra, romanere in quelle di costui un certo forthe sense più sarte, una grazia più ime amene pramosa, el ana mollo più assilute perfessione condotta con una certa difficultà si facue nella sua maniera, ch' egli è inipassibile mut veiler meglio. Il

•

•

# ATIV

1 C



Redolfo Greblandae

# VITA

DI

## RIDOLFO DAVID

# BENEDETTO CHIRLANDAJ

PITTORI FIORENTINI.

Ancorche non paja in un certo modo possibile, che chi va imitando e seguita le vestigia di alcun uomo eccellente nelle nostre arti, non debba divenire in gran parte a colui simile, si vede nondimeno che molte volte i fratelli e figliuoli delle persone singolari non seguitano in ciò i

into the stand of the contract of the contract of the standard of the standard

phinte blook benished in parts of anthlight police firsto, non pers supplements
selle cose dell'arte Domenios ser fujficher
philipide de l'arte Domenios ser fujficher
philipide de l'arte Domenios ser fujficher
philipide de l'arte d'arte d'

David adarpas, il qualit est anni par limite emote de llocatateo de la anni par limite e vivo e morto, fiul dopo lui in pompagnia di Benederio suo livitato molto esta againe interesta de que Departies.

militar strike an interest

The County of Street Tomo VI. or I tom

DE GUIRLANDAJ. armente la tavola di S. Maria Novella altar maggiore, cioè la parte di dietro, che oggi è verso il coro; ed alcuni creati del medesimo Domenico finirono la ella di figure piecole, cioè Niccolajo (1) sotto la figura di Sau Stefano fece una disputa di quel Santo con molta diligenza, e Francesco Granacci (2), Jacopo del Telesco (3), e Benedetto fecero la figura di S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza e S. Caterina da Siena: ed in Chiesa in una tavola S. Lucia con la testa d'un frate vicino al mezzo della Chiesa, con molte altre pitture e quadri, che sono per le case de particolarinat piro lies apir

Essendo poi stato Benedetto parecchi anni in Francia, dove lavorò e guadagnò assai, se ne tornò a Firenze con molti privilegi e doni avuti da quel Re in testimonio della sua virtù, e finalmente avendo atteso non solo alla pittura, ma anco alla milizia, si morì d'anni 50. E David, ancorchè melto disegnasse e lavo-

<sup>(</sup>t) Non so chi sia questo Niccolajo, se peravventura pon fosse un certo Niccolò Zoccoli, chiamato anche Niccolò Cartoni, come si legge nell'Abecedario; il quale fu scolare di Filippo Lippi. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>a) Del Granacci vedi la Vita nel Tomo X. a

<sup>(8)</sup> Fu Jacopo scolare di Domenico Grillandajo con Jacopo dell'Indaco, come dice il Vasari Tom. VI. a can. 127. 128. Nota dell' Ediz. di Roma.

la incamminasse Bidolfo figlingly odi Dear mentco e suo nipote; conciossussechè esil quale era David, giovinetto di bell' ingegno, fu messo do relieve it and late pitting of chery tending in a sero against diameter con contract alla conquistande lesente dietes al labustituoros alla are the control of th piedi Parigini e largo 3. e mezzo. La Madanna stede sopra una specie di trono col bambino in collog e con" fondo' è d'oro, a con lettere

<sup>(1)</sup> Non vi son più questi due Santi dipinti del Grillandajo, ma sopre vi è stato ridipinto da un pittore modesno molto debole. Così le pitture che il Vasari dice essere in S. Maria Novella non si veggon più i finori che quelle dell'altar maggiore, che vi si conservata vano in ottimo stato. Nota dell'Ed, di Roman appeto per monta dell'altar maggiore.

de' chirilinis. tiends venice days adiabaten ar Bon of the first earno, da Berrie ando and Marking and Asternords rists of the child with the the est said folkast perchantol and perchantol and perchantol and perchantol of the perchantol and p dibili hardan di danan al Magalaco reizo vectifu de Medici, e tre leste o PS Lorenzo e quella di C no de Medicio de una tegghia di raine "le Filter again in guardarolit and Theum Metaligatio disegnando al cartine de miglio Popur acchair phohe of it fossero, e percios inolto case allemant for the surface and cases ladded in the series southful the contract sup supote; consistinssechè es-

per mandare in Francia, non fu per quel Re, ma pel presidente de Gamai, che poi fu Cancelliere di Francia, che avendo accompagnato Carlo VIII. quando venne alla conquista del Regno di Napoli, passando per Firenze fece acquisto di questo musaico, e lo portò a Parigli, deve si trova anche di presente. È alto circa 5. piedi Parigini e largo 3. e mezzo. La Madonna siede sopra una specie di trono col bambino in collo, e con un angiolo di qua e uno di là in atto d'adorazione. Il fondo è d'oro, e con lettere parimente d'oro in musaico v'è scritto a basso: Dominus Joannes de Ganai praesidem Parissensis primus addaren de Italia Parissium los opis mosaicum. E sopra il quadro in marmo nero si lege orus magnetare, se non che l'essere il primo musaico che si sua reduto in Francia; e I essersi conservato comae se fosse fatto jerl. Nota dell'Ed. di Roma.

tempo essendo anch' egli giovane di gran nome dimorava in Fionenza, come s'e detto per imparare l'arte. Dopo aver Ridolfo studiato al detto cartone, fatto che ebbe buona pratica nella pittura sotto Er. Bartolommeo di S. Marco ne sapea già tanto a gindizio de migliori che dovendo Raffaello andare a Roma chia mato da Papa Giulio II., gli lascio a nire il panno azzurro ed altre poche cose che mancavano al quadro d'una Madouna che egli avea fatta per alcuni Gentiluom ni Sanesi; il qual quadro finito che ebbe Ridolfo, con molta diligenza lo mando Siena: e non fu molto dimorato Raffaelle a Roma, che cercò per molte vie di con durre la Ridolfo; ma non avendo ma perduta colui la cupola di veduta (come si dice ) ne sapendosi arrecare a viver fuor di Fiorenza, non accetto mai partito diverso o contrario al suo vivere e que que pose de la caracteria esta esta en la companya de la com Dipinae Ridolfo nel monasterio della geonache di Ripoli due tavole (1) a olio in una la coronazione di nostra ira maa Madanna in merzo a sen se apply lo voice un sendo dire lucite due texale, sobo in provience. All (a) Bulesty, Onless the gampline Sentre Mr. 3940. tayald and Critiandrio montei addorprists lare per il montanelio de Colorlo

m una tavola Cristo che purta la croce con buon numero di soldati, e la Madon na ed altre Marie che piangono insieme Ciovanni, mentre Veronica porge il sudario a esso Cristo con prontezza e via vacità, la quale opera, in cui sono molte teste bellissime ritratte dal vivo e fatte con amore acquisto gran nome a Ridolfo. Vi a ritratto suo padre ed alcuni garzoni che savano seco, e de'suoi amici il Poggino, le Scheggia, ed il Nunziata, che è una testa vivissima, il quale Nunziata subbene era dipintore di fantocci, era in alcune cose persona rara, e massimamente nel fare fuochi lavorati, e le girandole che si facevano ogni ando per S. Glovanni; e perche era costui persona burlevole e faceta, avea ognuno gran piacere in conversando con esso lui. Dicendogli una volta un cittadino, che gli dispiacevano certi dipintori, che non sapevano fare se non cose lascive, e che percio desiderava che all facesse un quadro di Madonna, che avesse I onesto, fosse attempata, e non novesse a Tascivia; il Nunziata gliene dipinse una con la barba. Un altro volendodi chiedere un Crocifisso per una camera terrena, dove abitava la state, e non sapendo dire, se non: lo vorrei un Crocifisso per la state, il Nunziata che lo score per un goffo gliene fece uno in calzonio Ma stornando a Ridolfo essendogli dato a fare per il monasterio di Cestello

in una tavola la natività di Cristo, affaticandosi assai per superare gli emuli suoi,
condusse quell' opera con quella maggior
fatica e diligenza che fu possibile, faccindovi la Madonna che adora Cristo fanciullino, S. Giuseppe e due figure in ginocchioni, cioè S. Francesco e S. Jeronimo.
Fecevi ancora un bellissimo paese molto
simile al Sasso della Vernia, dove S. Francesco ebbe le stimate, e sopra la capanna
alcuni angeli che cantano; e tutta l'opera
fu di colorito molto bello, e che ha assai
nilievo (1).

Nel medesimo tempo fatta una tavola, che ando a Pistoja, mise mano a due altre per la Compagnia di S. Zanobi, che è accanto alla canonica di S. Maria del Fiore, le quali avevano a mettere in mezzo la Nunziata che già vi fece, come si disse nella sua Vita, Mariotto Albertinelli. Condusse Ridolfo a fine con molta soddisfazione degli uomini di quella Compagnia le due tavole, facendo in una S. Zanobi che risuscita nel borgo degli Albizi di Fiorenza un fanciullo, che è storia molto pronta e

onor (1) Nel cedere che fecero i Monaci Cisterciensi guesta Chiesa col Monasterio alle Monache Carmelita-l'one, questa tavola sparì, come attesta il P. Richa nel tomo 1, a c. 322. Questa traslazione fu fatta dal Card. Francesco Barberini il vecchio, che spese gran sonime di danaro ad ampliare ed ornare questo Monasterio. Nota dell' Ed. di Roma.

ivace, per esservi teste assai ritratte di naturale, ed alcune donne che mostrano tivamente allegrezza e stupore nel vedere risuscitare il putto e tornargli lo spirito; e nell altra e quando da sei Vescovi e portato il detto S. Zanobi morto da S. Loremo, dov'era prima sotterrato, a S. Maria del Fiore, e che passando per la piazza di S. Giovanni, un olmo che vi era secco, dove è oggi per memoria del miracolo una colonna di marmo con una eroce sopra, rimise subito (che fu per voler di Dio tocco dalla cassa, dov era il corpo canto) le frondi e fece fiori; la qual pitsopraddette di Ridolfo: e perche queste do ancor David suo zio, n'aveva quel graziava Dio d'essere tanto vivuto, che vedea la virtà di Domenico quasi risorge-re in Ridolfo. Ma finalmente essendo d'an-ni settanta quattro, mentre si apparecchiava scosi vecchio per andare a Roma a prendere il Santo Giubbileo, s'ammalo e morì l'anno 1525, e da Ridolfo ebbe sepoltura

<sup>(</sup>i) Questi due quadri grandi e per travérso sono bellissimi e conservatissimi, e le figure non petenso di putte, ma vere e vive. Vedi a cart. 131. del PomenVI. nella nota, dove si dice essere questi due quadricati attribuiti a Domenico Grillandajo per errore. Afficia del La di Roma.

DE MINISTERDAT.

Six Modiler Revelles, done als Timber A (protection) oldie Athrefichi Firem be dipose 44 9 17 Canta la piè relimente la Banchenne OF HUNGER PHILIPPOPER " Walshene . Alba feochich oliceli and "High the inch Chicotrocche simondel in a The work will also sold with the sold with the sold with the sold with the sold will be sold with the sold with th igio des Publo Vecellos atpinacide sandes elle aftite de S. Benedito, ei mandel men -Allend dell' stra some sine dia come BVEA il inedesimo santo senonda inotista il Staden Courant disparation of the of Tombus sit as samulago di Marena di spajel, darrand adeotor disciplification and a patron min l'ed it medicitionchismethiche bito Competer giovante Maria maggion fighta dis - Tittle quelle che sono in quell'anchétich è "Off distante ding paner she allow starable Proping disputed Monagement Helenred lides supre te pile dell'acque sentical-"9 Westrare in Chicia dipinst a finace desco-OT 1867 with suppose Double scol/figlissole inchel-"Molecular a learning angioletic asserbe lelling e se hel Chiespor che è dirante al fapilla so de la porta d'una cappelletta dipie at heser in the meine toma S. Romando con il de Chiesa dust Edgeno di Comaldeli, da abaaliae (19) a non mandto diopo man moltolibel

THE SHAPE THE SHAPE WELL Chicago to stell your nonasterio segui alle asputiliste pittimo e

DE BRISTANDAJ. benacolo, che è in testa del refetterio dei medesimi Momei que questo gli fece fare Du Andrea Doffi Abate il quale ora stato Monaco di quel monasterio de ri si fece pitrarre da basso in un canto. Dipinse anco Ridolfo nella Chiesina della Misericordia in su la piazza di S. Giovanni in una predella tre bellissime storie della nostra Donna; che pajono miniate; ed a Mattio Cini in sull angolo della sua casa vicino alla piazza di S. Maria Novella in un tahernacoletto la nostra Donna, S. Mattia Apostolo S. Domenico, e due piccioli figlinoli di esso Mattio ginocchioni ritratti di naturale; la qual opera, ancorche piccola, de molto bella e graziosa. Alle Monache di S. Girolamo dell'ordine di S. Francesco degli Osservanti sopra la costa di S. Giorgio dipinse due tavole; in una è S. Giroolamo in penitenza molto bello, e sopra nel mezzo tondo una natività di Gesu Cristo, e nell'altra, che è dirimpetto a questai, è una Nunziata de sopra nel mezzo tondo S. Maria Maddalena che si comunio ca. Nel palazzo, che è oggi del Duca, dipinse la cappella , dove udivano Messa i Signori , facendo nel mezzo della volta ala SS. Trinità, e negli altri spartimenti salcuni putti che tengono i misteri della

is distributed and a signification of the state of the second state of the second seco

Printed of the light of the land of the committee of the land of t in postali sinei squattro conti fice shig Englis oligate il este di la statipa sui pagnisa di lattisa. -Callerellouche commential le olimpies, ifiihuennious Ademiovenesiulanipiessa dalla illunzing alibrimmen an fino alie Chiese ofi Considerant languages that the sport strations - sero dillad estiflam arona azatobreo shisan imetrid Questa finite odopinia in pas dang aft after a file of the state o on Toda elegate altering alle simula Birthold comeso, oles e insieme con aliastria perioti ; oleh sim Ogstismeti: Scito grif Monsigner del Roanufel spudadingoudil Sal Maria in moyases No. outom die Communicipa in ingele debugge e Girme Mediaolebuaris Eramizelbeinschanban aga idan pendabia ariqa comistantiantian coller e weetade like Americange Ritnesse pairle ste ountled less sabigifications of send of bourse itaskilistici kutanio Policielo, per Gio Bat ediem (doite also sale sales affect in Figure biein, idwenderfatte Bilbelfoo queste elmelte righten pinture of extrahandosivin cash tuttede ibmaterizie da varena il manico e obeifiore gridenal ibisonia and bivalicia pagnia -geddreture iamendinamen dailbir impanets ilisperent aflow sensoritistice personal and interesting -atel avanish cost eters is unero, sincelul callingi-santidat familiaren ebera supre la pritta della Achiges abillachanziate , tiel quale fettal dusquare left ledendade at leigne and principle

a Polisiamienco e dan la municipa de la la la compania de la la la compania de la la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del il postini giqei aquateb conti filostably baryof the state of Allas Courpagned do Instilla-Ti ep giguento di Giaspaneso adanal laralGhio in maintenine A de utovas esimularinis sus desila iljunizilegin Albi pencennar invo aldero Chiganodi -Apidiolé hatemant this soloheron Manasterico sero dibladentitiam ananzatiodore alloca which sufferi dividebe wird drofes bintieni al'ame delibatedib phaellamidità vintenati -qo Tesso e Maisontegnio tutta pande Richolio entenh, oleantansternie wu, piedelt in beftigeli ! of the Pier add Giegoti hat me inflementale -Mesergo will be is will action of the character of the contracter ocidma din antisquiniben Megale debnassa : the Puter Fromits de Camaldon, the matical e di mo Cardeno ino watis Ensent dipinsci sin bun natridan bereintole a franco medicingure o Per orseen do liber Am exchanges hit peer fairle ste o found delibered or translature of and the banes e desiritatia diamente, pomenti indetti -willassi ilbusivelto alfanes buttosiquillushe obia immudariand hilbersoniappinadianelle -ique contenta legunde per villo concentration ihnatenskie offen kurvanski vansnicalogiskip offapai Caundi ab Riosenzan feber ini com pagaia -quidionur issupdinerung esicitmon penerosial qualition or coids where the propaga -stel sPapel ent store stance, fucchelostini-· grisse it li Pudwindy come it it dettoorla authein berdierellen verwenten ist unitendable ne fultation of endels Ducate Lorental Mice and lapdepung is like her nobasile al launa reprospettidas di

iorgiatusp oli gla silones e Ridella Signing addit omenwoodbonii it ined direchie meg saturo iluvanda niasa dirrollanius die nou no li come militadi supembatel diles ai lectes mound Bidulth ab fhuodra ppellunis steren du delliminalliministero (alla la columb assisse sav who pieti buogiansi talignas anoine die fologie eine feit de la constant la consta leriane Wginb annell armedighics is teneral las feig daditinged insaniariti dasquavi, int coning Richold show tooota ski istantis Beet valli lindicquidateveniens ich pricacite il iliccio real qualla che spring if princevel souch state totion del ilemajoin comendo interiormantifica rento ma Crede, ciquin connitido de ristigia distriction designation medre ed vadination thrageignstant deposited acided labourtonereb catodise carre un contractionalisarai iduicopaeri segnification de anothina de la cite de la constant gisne (a) un Si Michelagnolo iringese dals Chirlandajoanelliqui dinsignante Nuovas Foliable distribution dis Ridotfoe Ce. singebreis commothre aiceoft mib educina Ilin, somitei did raceiode acteorcine entenoi dan a selegue del com dejeto chate indip usa Lindonne & 90 Genq Verlei isto ist best fall , rael las detterois petileo Costoro, dico, che s'amarono come padre

<sup>(</sup>a) Queste Potenge erano alcone argate della plebe ollazzevoli. Nosa dell'Ed. di Roma 2) Openio al live di 1910 fei 19110 di 191

E GHAMHOLI.

dio publisher die gib dipine oftidillemili Signipriedd I, omaksioskondiplaced direchianos i posenielendradorit, seda slaustrifi eliste pio li cultinimidadilaupunband din cibere parole fainealle que entre de de de la comone chm bellissimailmenieros (a)ula he columb rider dom who his in its continue of the continue fologiosida comenidade dinemie enfesimon Risologia pairiments di Ridoffoufu: Tutos deludiuminel ta i laquale i feceramen Berne: Schedagien conig Ridolfo supa tavola eldiemostale Bessiad colodigliuologum bracein vet dasp Santi. May sopra tutti glivaltri fulgcariesimio a Bittplfer un discepolo di Corenzo di Cardi libquidet rentor ancon cona Antonio , del Terrotor chiamato Michele , per metre ed citinsh met tifra e giovane che condicen le busi sepereb ceth fierezza e senza strato: Costa dumpusur seguitando la maniera di Ridolfrescherilg. giunse di maniera , cheralbitaravearali idai) a principio il terzo dell'iffile, mi condusis sero a fare insieme Lopelona metal del abadague. Osseriobist nipre Michele Ridelfe I comanpatire sie b'amid e fusidas lini, amate did manistia selecticoine adsaudi dui è stato peniab esmanyor distribut pan Lindenni & So Char opigenistomishesther, illathele di didettor Costoro, dico, che s'amarono come padre

sollarrevair. Nota deliber de Rome

<sup>2</sup> El. Mallouis. De Control of Singon. Note There

Music, Teversion infilite opere in a ten du gompagila ou sural aler oni Chiese off each Lench in histrich, pares, who are de Mangei di Camalabia din in olo me maul targen a Chistore la contra appendia una captar eReo Hereno Die Padronei in Hopero de bassi deye sone in the procedious seeks til Tin S! Pelicita Fectio the Estimate L'ABRATE GOR, SIGNING SAFIFE LIBERTE Britalfer Goodle & Merschandwallinas rateo Beer agual saverso bee is Massons of p Corthia de Bounte, e dentro apadomica is Lazteknig die Bereg of Echoof Brischellestor Chieso de So Spiteo tecero al initio este tai I MUNICE ANTHER OFFICE STATES OF INCHES teman side and a month of the state of the s in An Whallo Madoullazione distillato Balliell Chi Borgo Se Friand alle Monace child it will to wolk its Nutrible the Praid A in S. Abers M'the while distanced Stokesen cool G Bastiano A 20 th nostra Dearnich M. merit. Parimente sella Colapagilab di Sanca Bastlandi a Rittia olsoitteoportopio Artacris festro alla tavola preservista incelle Boll-ib tavole de l'alter maggiere, e a fresio noa li postra Donna, che è hella

quantor such opera in fresco the mai fa-

<sup>-</sup>izailled uf onut orgoz cappelle and perite.

(1) Le siture di queste due cappelle and perite.

Note dell' Ediz. di Roma.

na, S. Bastiano e S. Jacopo je a S. Martipo alla Palma un'altra ; e finalmente al Sig. Alessandro Vitelli in un quadro che fu mandato a Città di Castello , nua S. Anna, che fu posta in S. Fiordo alla cappella di quel Signore, Ma perche furono infinite l'opere e i quadri che uscirono della bottega di Ridolfo e molto più i ritratti di naturale, dirò solo che da lui fu ritratto il Sig. Cosimo de' Medici quan-

do era giovinetto, che fu bellissima opera e molto somigliante al vero il qual quadro si serba ancor oggi nella guardaroba di Sua Eccellenza. Fu Ridolfo spedito e presto dipintore in certe cose, e particolarmente in apparati di feste; onde fece nella venuta di Carlo V. Imperatore a Fiorenza in dieci giorni un arco al canto alla Cuculia, e un altro arco in brevissimo tempo alla porta al Prato nella venuta dell' Illustriss. Sig. Duchessa Leonora, come si dira nella Vita di Battista Franco, a Alla Madonna di Vertilli , luogo de' Monaci di Camaldoli fuor della Terra del Monte S. Savino, fece Ridolfo, avendo seco il detto Battista Franco e Michele, in un chiostretto tutte le storie della vita di Gioseffo di chiaroscaro, in Chiesa le tavole dell'altar maggiore, e a fresco una Visitazione di nostra Donna, che è bella quanto altra opera in fresco che mai facome Ridolfo; ma sopra tutto fu bellissi-Note dell' Ediz, di Roma,

ma figura nell and il S. Romualde giore. Vi fectly tout basti avere di dalla Ridolfo nel palas la camera verde n e nelle facciate piacquero al Duce. Finale to Ridolfo si vivera distribut figliciole markete, w ventoudo and bene avviati nelle leg tura in Francis e in Person pos al trovo pol in guisa opproses dalle. che e stava sempre in cast o si portare sopra una seguida : porto sempre con molta paciana indisposizione , ed aloune diene de figliuoli: e portando cost venc de amore alle cose dell'ures valera tendere , e alcumi volte vedere que se che sentiva molto todure di frita pitture di altie cose simili che galmente si fadevante. El morginena a Sig. Pieca dia finor di Fierence, portare sopra la suu seggiold in pet desino, e stette tutto quel giorno uardare quel palazzo tanto te nutate da quello che già era non la ricomosceva ; e la sera nel p dies : lo more contente q perosche portar auova di la ai mostri artulo er vedero rimenidas un monto, un bigi the col a first in the color of the day the

V plan Pale likely

divenir bello, e un vecchio ringiovenito. Visse Ridolfo anni 75, e mori l'anno 1560. e fu sepolto dove i suoi maggiori (1) in S. Maria Novella. E Michele suo creato, il quale, come ho detto non è chiamato altrimenti, che Michele, di Ridolfo, ha fatto; dopo che Ridolfo lascio l'arte, tre grandi archi a fresco sopra alcune porte della Città di Fiorenza. A.S. Gallo la nostra Donna, S. Gio, Battista e S. Cosimo, che son fatte con bellissima pratica (2) alla porta al Prato altre figure simili; e alla porta alla Croce la nostra Donna S. Gio. Battista e S. Ambrogio; e tavole e cuadri scuza fine fatti con buona pratica. Ed io per la sua bonta e sufficienza l'ho adoperato più volte insieme con altri nell'opere di palazzo con mia molta soddisfazione e d'ognuno. Ma quello che in lui mi piace sommamente, oltre all'essere egli veramente uomo dabbene, costumato e timorato di Dio, si è, che ha sempre in hottega buon numero di giovinetti, ai quali iosegna con incredibile amorevolezza. Fu anco discepolo di Ridolfo Carlo Portelli

(2) Si conserva ancora questa pittura più che l'altre, ed è forse la migliore. Nota dell' Ediz. di Roma.

Vasari Vol. XIII.

<sup>(1)</sup> Fo Ridolfo figliuolo d'Antonio di Ser Paolo di Simon Paoli, per notizia che ce ne dà il Baldinucci nelle Vita di Domenico del Grillandajo padre di Ridolfo Dec. 8. part. 2. del sec. 3. a c. 136. Nota dell' Ed. di Roma.

da Loro (1) di Valdarao di sopra; di mano del quale sono in Fiorenza alcune tavole ed infiniti quadri, in S. Maria Maggiore, in S. Felicita, nelle monache di
Monticelli; e in Cestello (2) la tavola della
cappella de' Baldesi a man ritta all' entrare in Chiesa, nella quale è il martizio
di S. Romolo Vescovo di Fiesole.

<sup>(1)</sup> Allora si chiamava Cestello, in oggi S. Marie Maddalena de' Pazzi, dacche i Monaci Cisterciensi, che vi abitavano, cederono per ordine di Urbano VIII. quella Chiesa e Monasterio alle Monache Carmelitane dette degli Angeli; e in quella Chiesa vi è tuttavia la tavola del martirio di S. Romolo descritta dal Vasari bellissima opera di Carlo da Loro. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Si possono annoverare trelle belle opere di Michele di Ridolfo e della sua scuola le pitture nella Villa di Caserotta già degli Strozzi, ora del Sig. Giacinto Ganucci, sopra S. Casciano, cicè tutte le pareti colla volta di una Cappella interna di detta Villa; come altresì la tavola di altra Cappella esterna appartemente alla medesima e li contigua, respresentante la deposizione di Cristo dalla Croze. Sembra ancora del medesimo Michele una piccola tavola all' altar maggiore della Chiesa di Mercatale un miglio in circa distante de S. Casciano. Nota dell' Ed. di Roma.

da Loro (1) di Vallarno di sopra, di mano del quale sono in Fiorenza alcune tavole ed infiniti quadri, in S. Maria Maggnore, in S. Felicita, nelle monache di
Monucelli, e in Cestello (2) la tavola della
cappella de' Baldesi a mani ritta all'entente in Caiesa, nella quale è il martirio
di S. Ramdo Vescovo di Fiesolo.

of Allier of the report potents, in oggi S. Maria Maderiner of Seast, through a choosed distorting, the offer of the ending distorting the color of the seast of the seast of the offer of the seast of the seast of the ending the offer of the color of th

in the power enqueremental being opered it like the trouble of the sua should be pitture nella Villa C. C. Problem of the sua should be pitture nella Villa C. C. Problem of the sua training of the suarch of the s

# ATIV

I C



dunque un Franceco che sussi sempre daonorato cittadino, atiendendo alle carce ed altri somiglianti esercizi, ebbe un figliuolo

## VITA

DI.

### CIOVANNI DA UDINE

PITTORE.

In Udine Città del Friuli un cittadine chiamato Giovanni della famiglia de' Nani fu il primo che di loro attendesse all'esercizio del ricamare, nel quale il seguitarono poi i suoi discendenti con tanta eccellenza, che non più de' Nani fu detta la loro casata, ma de' Ricamatori. Di costoro dunque un Francesco che visse sempre da onorato cittadino, attendendo alle cacce ed altri somiglianti esercizi, ebbe un figliuolo

Linamed or a description of the property of th vanni prilinguale (essentia) anison putto poi mostuu tanto inplinatoi abidishquo eta eva cosa maranigliose ; perbiocetà seguitante la carciane l'occellard: dietronal padresa chando avevantempo pixitrae sa sempro 2083 nicolepri, reaper of all ingrepuntar tottes la tertend'animalisaedhudeellischosgli yeninat notable smanischi pho sfacens spersell fatte modo a che ognuno ore simpiya : Questa inis ollhazione veggehdo Breaceado quo padres los condutes nas Venezias sollo piques tas impero rare d'ante del disegno con Giorpione de Castelfranco; col quale dimorando ili giols vaines sente tanto Jodore de cose di Miched lagrolp e di Baffaeller, che meristive d'apre dare a Romanad ogni mode a se cosbianutdi lettere u disafa vore sala: Domenico: Grimano amioissimo di suo padrezayBaldassarri (1400 stiglioni Segretaria del Duas di Montonel e aminissimondi Baffrellonda Urbino 11897 niandà là i dove da este Castigliani essepri denaccomodato, mellad scuola de movani dia Reistation is stransmittee sparage all salis and in the s dell'artes il chemicali grandaminiportemis Percipculies quando antri mel comingiaro raplia outline manhera y raden welth baddio viene chi alla si slascis centa: difficultà perà apprendenner una miglioner Giovanna adum. que l'essendu i tabe « paulissimo, i de Monacia. serios de dissiplina de Ciercione di indicati l'adas dolcerribello pignazioso di Ratioela. disposed, come giovana di hellallob

gento que de o de o que en la mantera rattamers l per etter marker Onderedlælbupnalintenzier ine colvispondendos bimpigno cular materia ogusta omisiliose aipenhiocollus dutembe representation disegnance e solorire cont geazist pubacilitie ; ich e calinviusoiva odnusch filresteniscium qa per derlo impenna parolaig tame de legso doat livalis d'animali que di drape pitaldistrumentingivand, tiaesi, acasamena ini estressifure rigintanto oche miuni de chiqu all a savareque elides brose carlo uno ipaduss sopestuttossin dilettos somihamente disfasi money di-maniera chie in povertempo and conduse win his bed illato ranio e bello, che egliseranto "spreso de listrastullo de Raffaellos appressa! ibiguales dimorabdo un Flameso co chia-b Maron Bidvarnai a rid Chuide dera a macatro coof collenter die fardvagamenter fruttig foglieres fiori similissimi al naturale, sebbene dia maniera un poco secca e stentata da luiimparò Giovanni da Udine a farli belli: come il maestro, e che è più, con ana certa maniera morbida e pastosa, la qualer il fece in alcune cose, come si dirà, muscir, re eccellentissimo. Imparò anco a far pacsi con edifizi rotti, pezzi d'anticaglie, e cost, a colorire in tele paesi e verzure, nella muniera che si è dopo lui usato non pur daja Flamminghi, ma ancora da tutti i pittore, Italiani. Raffaello adunque, che molto anni. la virtu di Giovanni, nel fare la tatela. della S. Cecilia, che è in Bologna, decel

-Dereils-Giogrami indoxegano absolisvis u illeration coli illation elleggization culturpandi estation at a constant and a constant and a constant and a constant a constant and a constant an sdanilasiades dibenturiques in interiorisme in a income oblaments; ditad selbenditailo disciplimentele cherinapoliti mibliogphia aleri il suor chipines seest vienilenai guallo dis Baffaello, she pinge ogoh etlere dollodensinfaminabein bucht sievandosinade Salo Pieropial Vingola ergole and of Torbinszahad ish mailganitation of the - spoper figuracy kinoidy withous to a leused starsikeologichra zdrieuprobi tolka, cov piensedi ifare adfacin tougilous win saidsung, -teorie 4 . com a loudi mornamenti a climatuccia Ibassivo perchèvanda cita Gionapoi o cono Refsfaelle che fa meciso a rederle lo nestameno editions serd'estro stupefattà delle febschieres obrenedie, stage illeupli ibiaired es attaile e Doro gran socalish die silfosseto me ilingo i bempia vonstrvate alla alba cesi grin fatto i inon assendadatatettecchemicanalquedalli sigis illietquale ook tempo ispalei censusare grupeidiante la vaniable dellenstagionia ognicocas AQueste grattescher ademque felie grottesche - furunosi dette sandiscesens state sentra in alla carrotte ritrovatiti) dette concussio sistemas senndos o amoirque intestid o gravele socia agli branimenti delstatobo sotilis trainemet venira eca unella gravieure o fluciza che unespressor l'antiche, 9797 (4) Onesta groffesche e guestif strochi, almana e publicati con le sulle plegazioni del fibro intriblato. Prend d'antique cit.

"Managa e la Lini falla flora della filla di Russita y 911 i b."

DI GIONANNI DA UDINE.

illettinescoit bette elleggianico cultumonodi -amiliari in chaparis e omelia imental apficioie antewa ibutationiping a propincie di contra estimate changes thank climpente ban to dragite pende considerates de résubendaghi din farie, consider 200 senament gueder distinctives statises omeh attaw idelkodendinfaren queglia stanciti, work ilemili leigesteiche einne largente. omiace, in has displanted in the control of the -viedente avenenia ghirilizzatori) sopreikeensig vor attest trosato che cikamadogli ilare ad face o dountito de gessa de nateina. information posto, e si met--telloudo orogano però la veva do reporte del afilitie ich idhannenilge sar anderlohomstenen estelloche ellebant aluquuelle grotte e atanobsansche sinovatiouMai facundosi alleuteite dufficie glienthi elle thibuse distinto ibegaptmannsd vibrath allen veriffrien dato. centricial se spensolana (popettentio incica vio di reera stativalis inlandi odei foliamis pidegli sussoli pe aleremembius ouminoi de Gionamii sometal mid rebear descriptoer freibiegresteishe olidcient espozzolantus espiorare so gliminadienquises an oveilirosald character contents orandosi o glieviequero distret a suormedo da itamenle maili pecette che la pelle altina non veniva con quella gentilezza e finezza che mostravano l'antiche, nè anco così Marca de derioche ando pensande dovere di treversimo biampo y in santhio. di posso-

lana, alcuna cosa che fosse di colte Manco: perche dopo aver provato ulcumonitus de cose , fatto pestare scaglie di traserimo , on trovo che facevano assai bene, mastritavia era il lavoro livillo de non bianeb ali ruvido e granelloso. Ma finalmento fatto pestare scaglie del plu bianco marino, che si no trovasse, ridottolo in polvere sottili e stacciatolo, lo mescolo con calcian di lagvertino bianco, e trovo che così regiva setto, senza dubbio niuno, il vero studenamico con tutte quelle parti che in quello avea desiderato. Della qual cosa amoltaronallagratosi , mostrò a Raffaello quello chelavea fatto; onde egli, che allora fauen, scome eta c'è detto, per ordine di Papieil cone X. le logge del Palazzo Papale visfettes fare a Giovanni tutte quelle volte diestelschi con bellissimi ornamenti, risintilahingrottesche simili all'antiche, e con waghesime e capricciose invenzioni, pieso delle più varie e stravaganti cose che si possano ammaginare, e condetto di mezzo e basso rilievo tutto quell' ornamento, lo tramezzo and ravie fregiature, nelle quali fete to sforzo masi di unto quallo che pub la l'arte an quel genere. Nella quel cosa egli non salo paragono gli anlichi, ma per chanto double hun giudieste dalle cose che siann ve dute, li supero: perciocche questioppere Tell Giovanni per hellezza, di disegno, inrenzione di figure, e colorità da la forate

nali stucco o dipinte, sono senza confiderasubione migliori, che quell'antiche, le la li oui veggiono nel Colosseo, e diphite (Alle si terme di Diocleziano (1) e in altri litoghi. Ma dove si possono in altro luogo vedere equecelli dipinti che più sieno, per die coonl'almerparti vivi e veri di quelli che sono welle fregieture e ne pilastri di quelle logonge ? Le quali xi sono di tante solte, di conquente ha saputo fare la natura, al uni svem im modo e altri in altro, e molff bosti sopra mazzi, spighe e pannocchie non pur sovelideration migliant asggine, ina diritutte some massire hiede, legami e fronti chè ha X spee bisogra a nutrimento degli uccessi in erei tuttii i jempi, prodotti la terra. Similmente idulelpetei oldi tutu gli animali dell' acqua e emizationo nbiogo, per nen potersi dir lanto uiq elicinen sie pessi fia meglio passarla con

TERIO & creavagent cose the sa possano all control of the same of

o, imaignoteiprotembare ili stanchi del Colosses è delle Orrobernio di Direlarino mon sono più in essere me ce orrobernio di Direlarino mon sono più in essere me ce orrobernio di Giornio di Cita delle logge Watterne sono economi guarte, che ne rimano mon ilipocazcatà islari accanant. Ma chi vuoi vedere bello di cita di commini o pode dopo; otne dissimi, stucchi fatti ne tempi di Giornini o pode dopo; otne dissimi, stucchi fatti delle di conscritti, venga simali che per anco perfettamente conservitti, venga simali che per anco perfettamente della consistimi. Alcuni stucchi si perfettamente della conte logge si fidunto intami.

antirous at Giokanni i inquali fatous male pequiise igmanierisis datiindai inneedi paronio dal sem mbestrone na richn pièropo suttei le provincie "Seguitando, pri Gigyapp ni dainheachte insente begen il prima off. dinterda: lietsoinchesse con saltro es diverse allebigi importimentiadegli streobiagidelle ettle", llaburation i stinioù al Estlen nouvetin longe of Inclinantistica consequelle furpy, helissime partile singe inventions sleipere achtifiati die aanse ingserj; sportimentie i suttinguiembo di risti inceniele edizanyan di pitelbes, diageinatilis di agent, a diverse entre centimali ed mortelli. Valendo poi Papa Tepnen für adipigneren vlag sala derbasia la mandia dei denti a lopianoi di dette lagge Couranticalines alla disgiatura con per company ringel Litturaile asker selevine durbeni erini opapali a gretterches fete pen la fesse Alcuminapartimentindi pietre danishisufinte gie presention ilimitate prince of the california cale Aiche she: migreno, shistantsi Momenis elle disconsideration of the design of the second disverbataella:Ritordia a melioportica di Sam Ricigeda um alwo, solono accapte a quipto, done stanano i gudienlenj, fece Roffaglio Aghicuple: less aredeloi eleciai occidelle ali deli di chimesanoi, grandi questo il rise de de lissimis de Giovanni copra le gegnici dinguelkiopera sitresse di peturele molti pating all di diversi colocial quali allega Avera Sua Sainia e cool ance bablujai gettimammoni, sibettized aliri bissarri ani-

THE CHAINEMAN BETUDINES mulimidia o questo oberaciebbe pouse via wellidoche Pepul Proli IV upper fara gesti ateletarmini e brapigatio bisha kitina sai, guas apparenting element of the second of the sec dina who singolskadilila chempon, archipe Thur equeliment unon, sufficience flance costo nell'erti. del distigno di Dipinse, Giga vami ab cadropi din quelle applicre e panyi du stamere i scho moi furono gessuti di setze eridiord in Fiendra ; mein qualin jogo Gerij mettetide arberzamonintenno an verillestoni: adirdi dell'impraso di Papa Lepugia e Edi disembatimali ritratti dal maturala ili qualit pendia debe bounce cosa (rarissima), soppo mil conambge impelance (a). Feet similarente. i varroni discerti arazzi pioni di grottesche che stauro nelle primentanze del congistore re Mentremche Giovanni sa affaticana int quest' openen :: cosendo: estato, fe baricato; i in [ restaudi borgo muoso micing alla piazza dis S. Phero il padazio di M. Giovanni, Battistaudalle Alquida , Sut languata diostagohi, (2) la maggior parto della facciata per mano dio Criovanni grand fur tentuta schoe singolaran Divinse cili medesima ne lavero atutti gligo strieghischessonoonlanlaggie sinlangiggant che feet fare Ginlin Cavilinal de Medici-

wil jume grounts; allen isones open itenio (to).

che selle in a constant distribution and a constant distribution (to).

robe selle in a constant distribution and distribution di distribution di distribution distribution dist

DI GIOVENE SA" UDINE. fello ment in the second of th givesche, from' & fingflature tanthobelleq chespare shi questa dispesso is arion erolista Miscerel e superarerse medicimo (dipopode merito da quel Caldinale y etie molto amb 1914 Air wife, ighie and in bessels provide net ducto purenting balvet per se lin cana valiani lu 1401 addo au un miodoatello Marenio dd Boi dolare Mp medesiand Gardinalan pur in the later gran ourse form, dove gette in ulia lesta di listante di magmo pen il mifri file grante of the tuttle to pen tuttomil stempion. di Merino (Stanza poso: ammitindata i pop waltis the Tantickie ruines delepadamo mage giore l'aderna tutta di cosci instinali cinquimejailille ottimamente poi valja ornamenta, dfristiteo); anzirempero dir grancilunga, l'artifisio di giusilia sunua antica sol fara er bellier bene accomodati quegli ammali, e bonobigher ed altre infinite; chia equi glianti de dopo siguesta fece, un indica infones terma salvation, nella consavità di un fossato :: Acondato da dun bosco, facondo cáscare con beno artifizio de terteri e pick tresdi colsture d'acque gocciole de ampile li pele pure vans remandate com hatned le lo

10

**)**(0)

ple

Ind No.

ij

b

jski

) & ( 90£

9 94

」

100

131

MI

46

e nel più alto di quelle caverne e di que sassi spugnosi, avendo composta una gran testa di leone, a cui facevano ghirlanda Intorno fila di capelvenere ed altre erbe artifiziosamente quivi accomodate, non si potria credere quanta grazia dessono a quel salvatico in tutte le parti hellissimo ed oltre ad ogni credenza piacevole. Finita quest'opera, poiche ebbe donato il Cardinale a Giovanni un cavalierato di S. Piero, lo mando a Fiorenza, acciocche fatta nel pulazzo de Medici una camera, ciòè in sul canto dove già Cosimo vecchio edificator diriquello tiven fatta una loggia pele comodo e ragunanza de cittadini, secondo the affora costimavaho le famiglie phi hibiri, la dipignesse tutta di grottesche e di stucciil. Essendo stata adunque chiusa questa loggia con disegno di Michelagholo Bonaiton e datole forma di camera con dae finestre inginoccliate, the furono le prime di quella mautera fuora de palazzi. ferrate i Gibvanni lavoro di stucchi e piture tatta la volta la cendo in un tonde lesse palle; ame di Casa Medici, sostenute da tre putti di rillevo con bellisima grazia ed attitudine. Oltra di questo vi fece molti bellissimi animali e molte bell'improse degli nomini e Signori di quella Casa Illustrissima, con alcune storie di mezzo rilievo fatte di stucco, e nel campo feconil reste di pitture, fingendole di hianco e nero a uso di cammei tanto bene.

retreals e moste bell i

<sup>(</sup>e) Notisi che il Vasari dice male anche de suoi Miretal president and seconds directly che sacrameter mimo e apprendeve per verp. Note dell Ed. di Rome.

e, ma ricinto di festori gra si shornotattorno agli apigoli e quadratur di unalla volta , facendori stazione per li gione di tutte le sorta frutti, fiort e fig con tanto artifitio laxorate, che ogni è vi ai vede viva e duccata dal mure e turalisima: e novo tapte le varie man di frutto e biade che in quell or reggiono che per non reocontarle a mon dire sele che vi sono tutte che in questa nastre parti ha mal pie la natura Sopra la figura d'un Merci che wola ha finto per Priapo una atiraveranta de viluschi che ha per le edli dus petronciani, e vicino alquelle in figto una ciosca di fichi gioti grossi, dentro a uno de quali at troppe fatto entra la punta della bol fore (1); il qual capriccip è espre bon tante grania che più non si puo onno immaginare. Ma che più? Per finit artises d'affermara; che Giovanni in sto genere di pitture ha passato tutti della to the in simili coss hanno meglio imitati is mature : perciocohe oltre ell'eltre che Traine i fori del sambuco del fineccino Gell'aftre cose minori

Allegorica, a peggio il Vassir a spregarne l'ideguati che quasi nessuro, the non abble bute queste l'allegorità Tha compress. Note dell'Ed. E. Roma.

stupendissimi. Vi si vede similmente man copia d'animali fatti nelle lunette che no circondate da questi festoni, ed alousi: putti che tengono in mano i segni deglio Dei. Ma fra gli altri un leone ed un sur vallo marino, per essere bellissimi souttis; sono tenuti cosa divina. Finita quest operaveramente singolare, fece Giovanni in in stel Sant' Agnolo una stufa bellissimo de nel palazzo del Papa, oltre alle già della v molte altre minuzie che per brevità a lasciano. Morto poi Raffaello, la cui perdittidolse molto a Giovanni, e così anco mancato Papa Leone, per non avere più lucatin Roma l'arti del disegno ne altra virth, si trattenne esso Giovanni molti mesi alla vigna del detto Cardinale de' Medici in alcune cose di poco valore : e nella remeta a Roma di Papa Adriano non feconaltre che le bandiere minori del Castella . de quali egli al tempo di Papa Leone aveve due volte rinnovate insieme con lo stondardo grande che sta in cima dell'ultimo torrione. Fece anco quattro bandiero quadre, quando dal detto Papa Adriano fa canonizzato Santo il Beato Antonino Arcivescovo di Fiorenza, e S. Uberte siaso Vescovo di non so quale Città di Fiandra. De quali stendardi uno, nel quale è la fance del detto S. Antonino, fu dato alla hiesa di S. Marco di Ejoronza, dove riil corpo di quel Santo; un altro, per al quale à il detto S. Uberto, Au 

posto in Santa Maria de Anima, Chiesa de Tedeschi in Roma ; e gli altri due furono mandati in Fiandra. Essendo creato Sommo Pontefice Clemente VII., co duale aveva Giovanni molta servitu , egli che se n'era andato a Udine per fuggire la peste, torno subito a Roma, dove giunto, gli fu fatto fare nella coronazione di quel Papa un ricco e bell' ornamento sopra le scale di San Piero; è dopo fu ordinato che egli e Perino del Vaga facessero nella volta della sala vecchia dinanzi alle stanze da basso, che vanno dalle logge che già egli dipinse alle stanze di torre Borgia, alcune pitture. Onde Giovanni vi fece un bellissimo partimento di stucchi con molte grottesche e diversi animali, e Perino i carri de sette Pianeti (1). Aveano anco a dipignere le facciate della medesima sala, nelle quali già dipinse Giotto, secondo che scrive il Platina nelle vite de Pontefici, alcuni Papi che erano stati uccisi per la Fede di Cristo; onde fu detta un tempo quella stanza la sala de Martiri; ma non fu a pena finita la volta, che succedendo l'infelicissimo sacco di Roma, non si potè più oltre seguitare ; perche Giovanni avendo assai patito nella persona e nella roba, torno di nuovo a Udine con animo di star

omissined nos ideputs itseup e erutiq etseuf (1) (1) Non ri e per group to last televación described brica. Nota sell Est de Rop to

DI GIOVANNI DA EDINE. vi lungamente; ma non gli venne fatto, perciocche tornato Papa Clemente da Bologna, dove aveva coronato Carlo V. a Roma, fatto quivi tornare Giovanni, dopo avergli fatto di nuovo fare gli stendardi di Castel Sant Agnolo, gli fece dipignere il palco (1) della cappella maggiore e principale di S. Piero, dove è l'altare di quel Santo. Intanto essendo morto Fr. Ma-riano che avea l'uffizio del Piombo, fu dato il suo luogo a Bastiano Veneziano pittore di gran nome, e a Giovanni sopra quello una pensione di ducati ottanta di camera. Dopo essendo cessati in gran parte i travagli del Pontefice e quietate le cose di Roma, fu da Sua Santità mandato Giovanni con molte promesse a Fiorenza a fare nella sagrestia nuova di S. Lorenzo stata adorna d'eccellentissime sculture da Michelaguolo, gli ornamenti della tribuna piena di quadri sfondati che diminuiscono. a poco a poco verso il punto del mezzo. Messovi dunque mano Giovanni, la condusse con l'ajuto di molti suoi nomini ottimamente a fine con bellissimi fogliami, rosoni, e altri ornamenti di stucco e d'oro: ma in una cosa manco di giudizio; concrossiache nelle fregiature piane che fanno le costole della volta e in quelle che van-

ominained nos albeste disen e erat q efisco (s) (r) Non ci è più gresp sales, stigle dillumantabes brics. Nota dell' Ed. di Roma.

dell'Ed. di Roma.

pere pennalli. Ma ne anche questo gli yenne fatto però che avendo preso donna e avuto figliuoli, su quasi forzato dall'istinto che si ha naturalmente d'alleva re e lasciare benestanti i figliuoli, a rimettersi a lavorare.

Dipinse dunque a prieghi del padre del Cavalier Giovan Francesco di Sipilimbergo un fregio d'una sala pieno di fa-stoni, di putti, di frutte ded altre fantasie : e dopo adorno di vaghi stucchi e pitture la cappella di Santa Maria di Civitale E ai canonici del Duomo di quel luogo fece due bellissimi stendardi e alla fraternita di Santa Maria di castello in Udine dipinse in un ricco gonfalone la nostra Donna col figliuolo in braccio, e un angelo graziosissimo, che le porge il castello che è sopra un monte nel mezzo della Città. In Venezia fece, nel palazzo del patriarca di Aquilea Grimani una bellissima camera di stucchi e pitture, dove sono alcune storiette bellissime di mano di Francesco Salviati.

Finalmente l'anno 1550 andato Giovanni a Roma a pigliare il santissimo giubbileo a piedi e vestito da pellegrino poveramente in compagnia di gente bassa, vi stette molti giorni senz essere conosciuto da niuno. Ma un giorno andando a San Paolo, fu riconosciuto da Giorgio Vasari, lensois recebio andava al medesimo pertiono mi compagnia di Messer Bindo Alto-

**#**()

nle

OUT OUT

mi ii

6

ġ

) (ii

90£

1 32

M

198

162

e nel più alto di quelle, caverne e di que sassi spugnosi, avendo composta una gran testa di leone, a cui facevano ghirlanda Intorno fila di capelvenere ed altre erbe artifiziosamente quivi accomodate, non si potria credere quanta grazia dessono a quel salvatico in tutte le parti hellissimo ed oltre ad ogni credenza piacevole. Finita quest' opera, poiche ebbe donato il Cardinale a Giovanni un cavalierato di S. Piero, lo mando a Fiorenza, acciocche fatta nel palazzo de' Medici una camera, cice in sul canto dove già Cosimo vecchio edificator di quello avea fatta una loggia per comodo e ragunanza de cittadini, secondo che allora costumavano le famiglie più nobih, la dipignesse tutta di grottesche e di stucchi. Essendo stata adunque chiusa questa loggia con disegno di Michelagnolo Bonarroti e datole forma di camera con due finestre inginocchiate, che furono le prime di quella maniera fuora de palazzi. ferrate, Giovanni lavoro di stucchi e pitture tutta la volta, facendo in un tondo le sel palle farme dl'Casa Medici, sostenute da tre putti di rillevo con bellisima grazia ed attitudine. Otra di questo vi fece molti bellissimi animali e molte bell'imprese degli uomini e Signori di quella Casa Illustrissima, con alcune storie di mezzo rilievo fatte di stucco, e nel campo feconil resto di pitture, fingendole di hvanco e nero a uso di cammel tante bene.

he non si può meglio immaginare, Rimaero sotto la volta quattro archi di briccia lodici l'uno ed altri sei, che non furono per allora dipinti, ma molti anni poi da Giorgio Vasari giovinetto di diciotto anni, nuando serviva il Duca Alessandro de Medici suo primo Signore l'anno 1535. il qual Giorgio vi fece storie de fatti di Giulio Cesare, alludendo a Giulio Cardis, nale sopraddetto che l'avea faita fare. Dopo fece Giovanni accanto a questa camera in una volta piccola a mezza botte alcuna cose di stucco basse basse, e similmente alcune pitture che sono rarissime; le quali ancorche piacessero a que pittori che allora erano a Fiorenza, come fatte con fierezza e pratica maravigliosa e piene d'invenzioni terribili e capricciose, perocchè erano ayvezzi a una loro muniera stentata ed a fare ogni cosa che mettevano in opera con ritratti tolti dal vivo, come non risoluti; non le lodavano interamente, ne si mettevano, non ne bastando peravventura loro l'animo (1), ad imitarle. Essendo poi tornato Giovanni a Roma, fece nella loggia d'Agostino Ghigi, la quale wea dipinta Raffaello e l'andava initavia

a) I led stion o thanks and anche de suoi

(a) Notisi che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Notisi che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che il Vasari dice male anche de suoi

(a) Indiana che

e nella sua giovanezza si prese pochi altri piaceri che di cacciare e uccellare: e il suo ordinario era, quando era giovane, andarsene il giorno delle feste con un suo fante a caccia, allontanandosi talvolta da Roma dieci miglia per quelle campagne: e perchè tirava benissimo lo scoppio e la balestra, rade volte tornava a casa che non fosse il suo fante carico d'oche salvatiche, colombacci, germani, e di quell'altre bestiacce che si trovano in que paduli. Fu Giovanni inventore, secondo che molti affermano, del bue di tela dipinto, che si fa per addopparsi a quello, e tirar senza esser dalle fiere veduto lo scoppio: e per questi esercizi d'uccellare e cacciare, si diletto di tener sempre cani e allevarne da se stesso. Volle Giovanni, il quale merita di essere lodato fra i maggiori della sua professione, essere sepolto nella Ritonda vicino al suo maestro Raffaello da Urbino per non star morto diviso da colui. dal quale vivendo non si separò il suo animo giammai: e perchè l'uno e l'altro, come si è detto, fu ottimo cristiano, si può credere che anco insieme siano nell'eterna beatitudine.

e nella sua giovanerra si prese pochi alci piaceri che di cacciare e uccellare: e il suo ordinario era, quando era giorane, andarseys it gorno delle feste con un suo from a carra, allontanaudosi talvoita da Rous de le miglia per quelle campagne: e actual to and honissimo lo scoppio e la halming the velic tornava a casa che non time it sun thate carico d'oche salvatiche, cole absort, germani, e di quel-Latte in oute che si troveno in que'pedata for compress, contone, secondo che melti et gann, dil bee di tela dipinte, the si to me wiff squares a quello, e tirer some control in the redard lo scoppio: e per cauta a facily discoulance e cacciare, si disert de cen en entrope cani e alleseeme da en etreen Voile forerann, il quain march in event leaded fract maggiors tilla vice en la cienta e accesa e accomenta free course of our an entro Hafraello da The mark man of a car diviso da colui. of color a vender how si separe il suo as we warrend a course I une el'altro. B . Ogestále forgáli na 1900 / o 19 19 yend -lon casie cus char some chi e che e con Tallers . The same in

### VITA

ı a



Conties to Ananco de la como de l

the more and the constitute of a second constitues of a constitute of the constitution of the constitution

# VITA

D I

### BATTISTA FRANCO

PITTORE VENEZIANO (1).

Battista Franco Veneziano (2) avendo nella sua prima fanciullezza atteso al disegno,

(2) L'autore del libro intitolato la Pittura Venesiana serive, che costui era detto Selmosei, e che il suo di-

<sup>(1)</sup> Mi reca mara iglia che il Cav. Ridelfi non absia fatto menzione di questo tanto celebre pittere, professando di scrivere le Vite de Pittori dello stato Veteto, e trovando che la scrive il Vasari. Nè si può
dire che l'abbia trafasciata per questo come superfiua,
prima perchè poteva almeno accennarla, e rimettere
il lettore a quella del Vasari, e in secondo luogo si
bede che non ha avuto riguardo, avendo scritto le Vite
dello Scarpaccia e de Bellini e d'altri Veneziani, benthè scritte dal Vasari. Nota dell' Ed. di Roma.

はいかるお言葉 裏を動せ換りた しい

comacacinichie tandasacelle parierianendi quell'arigas se mando di ventianni acRome. Deile poiche per la loun dempo ett -Ma sy eggpsibalan sests sodde oibets alogu. dute le maniere di direrei lei risolyè nur volere altre cose suidiare, ne centana d'imitare, the i disegning pittures 4 soulture di Michelagnolo. Perchè datosi a concerte pon rimase schizzo, bezza o coss , nonache altro o stata ritratta, da Michelagnoloj che -lom disegnasse. Onde non passio moltagette fu de primi disegnatori , cha freeas observous scot sistles ear, it

o visio figo disserbayore pignere niente ha che fare colla scuola Veneziana, gil Kasani com necessano min chi /unl esser bittoromenmisci a edoperare i pennelli a buon ora; e parlando di Marsino Hamskerck Olandess, dice che negli appareti TARI The Roman pair la vendos di Carlo VI sa ponto Malososmente per la fierezza delle mose in alcung het-taglia da esto espresse a chiaroscuro, a che riscalitati dal farò: del vino e per la pratica del fare fecciono belle cuaprente aglico i campagni. Per piò à d'opporavia hapna pratica di disegno, e non andare studiendo la hel testa e la bella mano, quando si compone; ma 'scaldata la foccada immaginazione fasciarla agira aspr it geir item, itempeliele, ethic from finder i destriction item. fare us tutto insieme che corrisponde, mai una figura interessante, mai un concetto poetico e brillante. Raf-fessio: Etomordos, il Signordis, il Soddone, ar quel terribile entusiasta del Tintoretto, quando componevano le più grandi loro opere, la minor cosa a che pensascera era il fare una bella parte, o una bella figura del quadro. E sebbene M. Giorgio parlando del Tintoretto - sombali opposei: e/questa appizione :: pure :: giudici i Ca-- mocci e minot mala iquelche licenza mella composizio-PRIE Q. ETHER AMINIMATED ROOM AND COMPANIE AND BORN. ria, che sia corretta e mon dica una papola F. G. D.

DI BATTISTA TRANCO. www.michelageolute); Stelle The pitty stelle Wil fempos sentis volus wipigage o the altracock the weekness. -Ma Sventing ? Dalmo ? 9867 diet tobide i di of-Tine who mandissimily elsonause apparato da Amenio da Suciello per la ventra di Carle No Interpretation of the American adiopurintator bilisarielloi dubatio contivi, someoin. Mero duogo s'e deixo (2), Raffici-To da Montefalle, the Livera a fare 1 de-Hamenton (dloponte S.: Agnole e rle dies. Raturi che sopre vi furono posto, disegno di far si, che Battista fosse adoperato anch egli, avendolo visto fino disegnatore e giovane di bell'ingegno, e di fargli dare da lanorare ad ogni modo. E così parlafone vol S. Gallo, fece tanto che a Battipartitiono date a fare quattro storie grandi a fresco di chiaroscuro nella facciata della porta de Capena, oggin detta dio S. Baatjano, per la quale avea ad entrare l'imperatore. Nelle quali Buttista, senz' avere mai più tocco coloff, fece sopra la porta Larme di Tapa Paolo III, e quella di esso Carlo Imperadore, ed un Romalo che metle a gopta quella del Pontefice un negno Papale.e sopra quelle di Cesare nna co-เล่า ไปป แบบเกรระปี กับปี 👉 เมาะลืด คุณหนึ่ง ออกทุกภองสมอ हें हुएस हु अस्तर २०१४ एक्टरच्यु है र ४०,५० रूपार है होने **pensas**graphs E wen ma the Confidence in No. 18 Philosofte -60 (19) Clas la Cappella Sistina well Vaticano, dots to The maggior copie le pitiare all Michelegado, bea-telle pe visio mete mild Proling Note del Ed. M. Rome. (1) Voli # Temo 2012 2012 2017 P. E. 202

10) BYTTSTATEMEN. rene imperiales; il quale Bangulo oche cara upa figura di cinque i brachia Restita all'aph tica di con la companio testacu appropi dalla destrais Numas Pompilioines dalla sinisten Tyllo Astilia o se gopgan spueste paralet QUL BINUS RATERIJO; propodelje sporia scho enano sielle ficciatore de tormoni de mettoposigomezzoula oposta ilevanji amagzinsa Spipione che trianfava din Cartaginal de quale avea fatta tributaria del papolo Roi manong of nall alter , an man of the constant trienfo di Scipione minore 11 sche da meder sippamanevangoninata pandisfattani Ini Ina deizdige guadria checepago sfueri ude test rippi nella faccia dingnzi, si redevel Ant nihala soua de mura i di Roma asserentir buttato dalla tempasta cenell'alinga sais pistra, Flacco entrare (peri quella) porte al agegorgo di Boma contrat ili detto. Annibales le qualitytte etorie e pitture essende la prime, di Batrista, le rispetta a quelle degli altri furono assai hughe e malio lodate. E so Battisto, a vesse prime comin cisto a dipignere e andare pratigando tel volta i colori e maneggiare i pennelli, non he dubbio che avrebbe passato molti. Ma lo stare ostinato in una certa opinione che hanno molti, i quali si fanno a gradares che il disegno basti a chi vuol dipiguere, gli fece non piccolo danno. Ma contuttocio egli, si porto molto meglio che non fecero alcuni di coloro, che fecero Te storie dell'arco di S. Marco, nel quale

DI DATASTAI FRANCO. rung fanorialand spiale, disseriono bacour unafsuarit sumscibiteligizesitadi am the ab corner soundfile telesconare val dates der aiddent Rempigoirsta da (to settifica Halfalletire and we will be Romatic Lepital Polo Gisto d'arte de l'arte de l'art controlle in design in the selection of the selection of the selection in the selection of vanis 3661 e leose di chiletosculo i fice e alcui ale battugate Code tained afferezad te saokune ha Gristinis e Turchi, the non sp publist megho ele oddello obetu ocas marsi gliosa i Let if dentification of such tourish equality tele ebn itsalia "sollecitudine" e ifitestezza b perchevel a shift fire see for a remps , which Bibbbe Starofenish isin bish arriver stensif era sportato i toro continuamente da Deretud di Mach Green, franto-readesempie ubiliku ekligerkiseklektili dallufaroru del ivinguodde Sheer del control de la control e, sublicio estada Olando diligas viders di Gerd di Costori of Salvaning Batistas edial Calaviese (2) confessarone a essert necessario che che viole reservictore p comissi hadoperate ? s peanelli ទី។មេដ្ឋាធិការប្រម

Questi è Martino Hamskerck Olandese. disegno quasi tutte le sculture di Roma e molte belle vedute, le un libro che possiede il Sig. Marielte. È stimabile questo libro, si per essere disegnato bravamente, e si per vedere come stava allora S. Gio. Lateedifizj. Nota dell' Ed. di Roma. Tom. IX. a c. 329. Nota dell' Ed. di Roma.

pennelli achuon' omas la qual cosa avendo poi meglio discerse de se Battista, comini cio a non metterentante detudio in finire pi aysyamile in a manufal sainthoor a seme iggselb agrand muster erage untured is ing ghage si faceva similulenth gradditsimo in pharetto per sicevere ib detto Imperatore Benista verner sope, ed arrivati alevacououil dello apparate conditto a bada termine ? fure essende Battista: memorific opera, fece aust basamento tutto: pieno dis figure o meteleit sotto la statua che al canto de Carreccellab ayea, fatta lis. Giovanni Agnolo: Mosteresol Passing a library companies and see of file per gjonnet ingunnoso e valenter ste posb molto adoperato nella overetta di Madinado Margherita, d'Amitria moglio del Dided Algasandro es particolarmente nell'appacq rate che fects Giorgio Vabani mela palazzast di Messer Ottaviano inde Medici (2), devel ayes la detta Siguera ad abiture. Pightell queste festesi mise Battista andisegnare ebpli grandissimo studio de statue di Michelagaolo dell's ib, sons niterga elles que che repro- dove allows mendo wolth a dist-is grana, e fare di vilizzo tetti gli suntori EP pittori di Fiorenza, dia cessi domiste assion Battista; ma fu nondimeno denoscinto l'Also primo Signere e poi il tiura di consuctivo

<sup>(</sup>i) La Vita di quetto P. Servita de consideration di vedra più olire in quest opera. Nota dell'Eddo di dell'Eddo del

repusse dismoisapent mais volutos ritraries dalimiro, quediciona ale attrocate originali. the sette eartfant and adding the grant augrangifette imital suindoindurare & fill sepolitre de sections of the boltes levan de deservicio force die la cas cose fron server del de la result del la fiente, come sionide inchase vela indevendes com molta fatiga e diligenzanbadrezia Romana viola: tandre Brquinje. Dimerande danque Bat-? tietelien franchin aduriopoin fraquentando la dans sagrastia foce alnicidia con Bartos longuen Ammanunti mentore, ele ili com-Pagais difficial altri chietudiava de cole del Benarroties er fa montates l'autividia chambanto Ammannative virtie Casa Battista toll Giengar dar Urbind, er direcom pagaja visare alemmitempor insieme al tesero con molto felitto agii dudo dell'arte Essentio (poi intesti miorum il maino appor il Dinga Alexandro . a creato do sue fuego il Signer Cesimo de Medici y motif de serco viteri del Ditta morta rimanero a servigi del nusyth, ed altri no pe fed quelli che si partirondolu il detto Giorgio Vesari, Il quale tomandosi ad deresso den animo 189 nomeniu enquitare le Cortis essendoghi mali cate ilo Gardinale a Ippolito a de' Medici suo primo Signore e poi il Duca Alessandro. fu ragione che Battista fu messo al serviziendeb Daca Cosimo é a lavorare in godrderoba , dove dipinse in un quadro grame de (ritraendogli da uno di Per Bassiano e da

uno di Tizistio ) Papa Clemente e findi dinale Ippolith, e da un del Puntermon Duca Alesiandro; ell autorché que Aro non fosse di citella persezione: aspettava , avendo mella mellesium in daroba veduto il careone di Michel dei Noti me tangere the avers gians rito if Puntermo, vilmist a far un Simile ma di figure maggiori ; e siè de ne dipinse un quadro, nel quale si molto meglio quanto di colorito y mi cartone che ritrasse; come stava appa quel del Bonarroti, fu bellimine enfi cott molta pacienza. Essendo pel se fa cosa di Montemurlo, dove furene e presi i fuorusciti e ribelli del Duca con belle inventione fore Battista und ria della battaglia seguita mesodata di

mel fatto d'arme e far dei prigioni melle cose state tolte di peso dell'opene e disconsi del Bonarroti; perciocelle essenda mel lontano il fatto d'arme, nel dipanzi culturo i cacciatori di Ganimede (s) che ese vano a mirar l'uccelle di Giove che se ne portava il giovinetto in Ciclo, la quale parte tolce Battista del disegno di Micha-

poesia d suo capriorio, che fu malte de

in All Same

lagnolo per servirsche pe mostrare chadi

<sup>(</sup>a) La favola di Ganimede rapito dall'avoiti de anche integliata in rama dal disegno del Bouteld.

remeter spel war to de some mulci range rainth di Die salità in Gisle on Rh tra cosa somigliante. Questo storia dicos fu prima fatta da Baltisti, in cartone, n poi dipinta in un quadre cop, estrema dis ligenza , e loggi è con l'altre dette opere sue nelle sale di sopra del palazzo de Pia tis che ha fatto ora figire, del tutto sua Eccellenza Illustrissima, Escendosi dunque Battista con queste e alcun altre opere trattenuto al servizio del Duca, insino a che egli ebbe presa per donna la Signora Donna Leonova di Toledo, fu poi nell'anparato di quelle nozze adoperato all'arco irionfale della Porta al Prato, dove gli fece fare Ridolfo Grillandajo, alcune storie de fatti del Signor Giovanni padre del Duca Cosimo; in una delle quali si vedewa quel Signore passare i fiumi del Po e dell'Adda, presente il Cardinale Giulio de Medici, che fu Papa. Clemente VII., il Signor Prospero Colonna, ed altri Signori : e nell'altro la storia del riscatto di S. Secondo. Dall' altra banda fece Battista in un'altra storia la Città di Milano. e intorno a quella il campo della lega, che partendosi vi lascia il detto Signor Giovanni. Nel destro fiance dell' arco fece in un'altra da un lato l'Occasione, che avendo i capelli sciolti, con una mano li perge al Signor Giovanni, e dall'altra Marte milmente gli porgeva la spada. In un'altra storia sotto l'ance era di mane Vasari Vol: XIII.

di Battista il Signor Giovanni che combatteva fra il Tesino e Biegrassa sopra Ponte Rozzo, difendendolo, quasi un altro Ora-210 , con incredibile brayura. Dirimpetto in mezzo alla battaglia il Signor Giovanni che passava fra ferro e fuoco per mezzo l'esercito nemico senza timore. Fra le colonne a man ritta era in un ovato Gan lazzo preso dal medesimo con una sola compagnia di soldati de a man manca altre due colonne il bastione di Mi lano tolto a nemici. Nel frontone che rimaneva alle spalle di chi entrava era i detto Signor Giovanni a cavallo sotto lo mura di Milano, che giostrando a singo-lar battaglia con un Cavaliere passavalo da banda a banda con la lancia Sopra la cornice maggiore the va a trovare il fine dell'altra comice, dove posa il frontespi-210, in un altra steria grande fatta da Battista con molta diligenza era nel mezzo Carlo V. Imperatore, che coronato di lagro sedeva sopra uno scoglio con lo scettro in mano, e a piedi gli giaceva il fiume Betis con un vaso che versava da due bocche, e accanto a questo era il siume Danubio che con sette bocche versava le sue acque nel mare. lo non faro qui menzione d'un infinito numero di statue che in questo arco accompagnavano le dette ed altre pitture; perciocche bastandomi dire al presente quello che appartiene a Battisti

DI BATTISTA FRANCO. Franco, non e mio pffizio quello raccontare che da altri nell'apparato di quelle nozze fu scritto lungamente: senza che essendosi parlato dove facea bisogno de mae-stri delle dette statue, superluo sarebbe qualunque cosa qui se ne dicesse, e massimamente non essendo le dette statue in piedi, onde possano esser vedute e considerate. Ma tornando a Battista, la miglior cosa che facesse in quelle nozze fu uno dei dieci sopraddetti quadri che erano nell'apparato del maggior cortile del palazzo de Medici, nel quale fece di chiaroscuro if Duca Cosimo investito di tutte le ducali insegne. Ma con tutto che vi usasse diligenza, fu superato dal Bronzino e da altri, che avevano manco disegno di ini, nell'invenzione, nella fierezza, e nel maneggiare il chiaroscuro; attesoche ( co-me s' e detto altra volta ) le pitture vo-gliono essere condotte facili, e poste le cose a luoghi loro con giudizio e senza un certo stento e fatica che fa le cose parere dure e crude : oltrache il troppo ricercarle le fa molte volte venir tinte e le guasta; perciocche lo star loro tanto attorno toglie tutto quel buono che suol fare la facilità e la grazia e la fierezza, le quali cose, ancorche in gran parte venga-no e s'abbiano da natura, si possono anco in parte acquistare dallo studio e dal-l'arte. Essendo poi Battista condotto da Ridolfo Grillandajo alla Madonna di Ver-

tieli in Valdichiana, il qual luogo era già membro" del monasterio degli: Angeli de Fidrenza den broke de Camaldon; e geg e capo da se in cambio del monascerio de S. Benedetto, charth ber'll assediondpursoreira royfiato fuot della portala Phage vi' fece le già" tiette agorie dei chiosito. mentie Ridolfo faceval la tavola e an ou namenti dell'altail indaggiore ; e quelle f nite; come s'e delto hells vita di hittorio; addinatrono d'altre pitture quel santo 1965. go, clie e molto celebre e finminato ser u molti intracoli che vi la la Vergine madis del Figlius di Dio Dopo tornato Battiga a Roma, quando appunto s'era scoperio Il Giudizio di Michelaguolo, come que che ela studioso della nianiera e delle cost all maill' domo on the ville 'volumbering ada Stiffigita maraviglia iledisegno tuno leipoi Pisolutosi a stare "in Roma", a Francisco Caldinale Cornaro, il quale aveva filling. accanio a S. Piero il palazzo (i) che abi tava le risponde nel portico verso Campo sauto, dipinse sopra gli staveln dua lloga gia che guarda verso la piazza, facendovi filia sorta di grottesche tutte piene di stoi riette e di figure, la qual' opera che fu fatta con molto fatica e diligenza, fu tenuta molto bella, Quasi ne' medesimi

Madonna de trate constante de constante de la principa del la principa de la principa del la principa de la principa del la principa de la principa del la p

DI BATTISTA FRANCO, ni, che fu l'anno 1538., avendo fatto Francesco Salviati, una storia in fresco nel la Compagnia della Misericordia (1) e doxendo darle l'ultimo fine, e mettere mano ad altre che molti particolari disegnavano farvi , per la concorrenza che fu ira lui e Jacopo del Conte non si fece altro la qual cosa intendendo Battista, ando cercando con questo mezzo occasione di mostrarsi da più di Francesco e il migliore maestro di Roma : perciocche adoperando amici e mezzi, fece tanto, che Mausignor della Casa veduto un suo disegno, gliele allogo. Perchè messovi mano, vi fece a fresco S. Gio. Battista fatto pigliare da Erode e mettere in prigione. Ma con tutto che questa pittura fosse condotta con molta fatica, non fu a gran pezzo tenuta pari a quella del Salviati, per esser fatta con stento grandissimo e d' una maniera cruda e malinconica, che non aveva ordine nel componimento, ne in parte alcuna pupto di quella grazia e vaghezza di colorito che ayea quella di Francesto: e da questo si può far giudizio che coloro, i quali seche fu

(1) Oggi detta S. Gio. Decollato. La storia qui accemnata del Salvisti che rappresenta la Visitazione della Madonna è stata guasta tutta per averla voluta ritocca-referenti ce mi è ma stampa antica di Battolommeo destrolto e una altra rifata in più grande, ma peggiore, per Matham data faori da Vischer. Nota dell'Ed.

DI BAKETTE TRANCO. enitabdo quiest' artenaiq fandeno idujan jan A sed at a second o bisos adzione obto und se Actual moember about incornal distance of Land che d'intenderibéed anche sporte signification period and Obidos it been again barou potter mon à il fautto mell'eperace polquesti la comduve sinteramentel perfettigs comobellauf httomenmahienen oberfattel banen le passia hysitistes proportional alancia seture seture is the seture of the setur sinibute delle figure qui printe an faq bend spaci l'effetto che des fare isense i confinione. espitistutto esi unolo sariveitara, che i la itani Acosto a moso inality probinode i più avive brisio Nursing verichtig manistra in pour le la company mu isio megli igundi dinta i talmente dilugra. chisell'abbinum ribiero e stuggano at a sala louth winer recordes when the this bispanes per mon din mula delle prespettive de petri 10 althi altreizhatik chen llendouet enpitture, ala chieggiona le cha nela sergirsi delle gosose dialtri sides fausispensili latta opanigra the supported by the contract of the country of page design b (altitud in the sampaint es soons date tempo afueredbe biergnoi dictrontes minuzie i de maseeliste al disegnardi gos oladi otacon meneral (tion) kasemali do posto delo Ballren hotin Finite squeen control niver the placoi detlata, spracodinssel Battithi persuggen dic Bantolommaca Sectga in last visi del Paste d'i Debina (grere i dipigneré), nella (Chings g papiedla che è sunitar dil gialaria d'Arbina tel Carigo Caristación accimilentaire acci

ignalds quist's resensiq fandstroitions bit disect at a secondo disa rodzione diaquello se divolucing about the correct simes used brod chardlinds desible to be designed as a feed etrefigure an Cielos da: iglaria ala Santi sperni mon distant mether response as squality con dave sincentationtileger et ligsbeimoobiliens history Doses dissipated passon passing de latte pi aperal naturamente presidental de idrendo pie idiesquescrio ducidas la lessantos sighidead of the factor of the strategical professional significant Messendonson il vinterant ichistoria espittal essevit vickergue chara diverse la lipes in returns callaborating ratio della concernida esta Verginer gioriusa i Las qualdoi evenimai estebble sismuestamente grande accessions al Blittibta Olis applitra rivo da tentuncido, i decisi Jeneth ribrodimental as introffe the single-search Pricing all and price free por minimize text nied will quighter drelinede gindizie im tutte Becool photograph nine fate. Manostivido if the constant is a series of the constant is a series of the constant in the constant in the constant is a series of the constant in the con the 449 Malere and percisons in feet manu pas hergedesiane figuresial abelies interestigies in man Mana thin ique le medesi me membras Odtrab ele i Presigetie fu seazai eagheria al crimary ne of it of the the countification stent and appoint At the stell surrey is appear in pour condition of Hyperia a ... agraddi yeliladeliku Perander state day containg spectronsmore grams stock prior da prinsipip. E not overs per like per bels distage Cations des species per like per li potea dir valentuomo, Lit qual coss conte scendo quel Duca, e pelisando che is unella disegni messi in opera di le cologo she lavoravano eccellentemente vasi di certala Castel Durante , Is qualited a manguanolis serviti delle stampe di Raffactio dai Urbano e di quelle d'altri valentinini parisi scirebbono benissimo, feceufare a Bettista infiniti disegni, che messi indopuntino quella sorta di terra gentilismani iquali tutte l'altre d'Italia, ridscirono unscorari. Onde ne furono fatti tanti e di quate shrhe vasi , quanto sarebbono bistati ceguntiadorevoli in una credenza reale ser le pittade che in essi furono fatte inen si che in state migliori, quando fossero astatel fatte a olio da eccellentissimi maestri Di mosti yasi adunque, che melto rassemigliano, quanto alla qualità della terra pquella itica che in Arezzo si lavora va anticamente al tempo di Porsena Re di Toscana banahdo il detto Duca Guidobaldo una credenta doppia a Carlo V. Imperatore i je ommoal Cardinal Farnese fratellos dellas Signora Vittoria sua consorte (1). E dovemo sapere che di questa sorta pitture in vasi non

anche in oggi, e si hanno in istima, e una gran capia n'è nella spezieria della S. Casa di Loreto; e passino volgarmente per falte su disegni di Raffaello; e intaffetto sembrano tati, perche le figure sono sul gusto di Raffaello e di Michelagnolo. Nota dell' Ed. de Roman

DI BATTISTA FRANCO. Alemeración de chiapado o monno rejudicare. Romania Berningsche, i vasi che si sono tro-mitendi oquio tempi a doplimi delle ceneri deilers inettievo in shist medo, sono pieni diofigures graffiate appared un colore edd) inhquilshe parfe offinnero o rosso o hianço si anomemai jann fustro d'invetriamiimă con aquella vaghezza e varietà di quitmuqochai sigsono vedute e veggiono ai ampi medicii Ne si può dire che se forse Paresano o sono state consumate le pitture shids tempo Le dallo stare, sotterrate; pero -meirreggiatro queste, nostre difendersi da stattique malignità del tempo e da ogni omalde mdenstarehbono, per modo di dire. sentimenti enni setto terra, che non si iguarierebbano le pitture. Ma ancorache di sinfattinasies pitture si lavori per tutta
-Italiau le miglioni terre e piu belle nonedimeno 1, sono, quella che si fanno, come. -mondettos a Castel Durante (2) terra dello: action d' Elmonn en quelle di Faenza, che lapamilo spiù da, migliori, sono bianchissime amorais paule pitture e quelle nel mezzo

Establish training to the wife

the world of successful doverno sapere

strikette ish vasi mon

onevor(1) Credo che il Vasari prenda equivoco, perche signondo la ena descrizione i vasi de quali parla, sono onemechi Livasi Homani di terra sono senza figure e la coma eserge asppure inverrati. Nota dell' Ed. di Roma, ib den gan Cassel Durante eretto in Città si chiama una para dell' Ed. di Roma.

DI BATMSPATIFANCO. Danker betall builtness bedated . Mantenedistric taring day seibanismitismitisming day post Bernod, Mid out in shadowie held her is compar (Signeract intention property Contracts) are made of the contract of th tare Bis most gievanit siecevneni o necisi eser delles del 432 de langegli, o geste las testes defil, athles protection of the bidde che Wanderpuol stra querche il Duon ichia Dittion odis de enige autotion Batilitate agino 's cospection to make the the cospection of the cospection o per (Either the sale) is the sale of the s Antquint Bi Monaci bishold di Spolca i Chiet vegnabunk cappella syabile is freeze e del Besoise to design a sapidate weakly it is proposed che Buffine ut sont mille seinfine il-Clengary)Battista i Mai sentandeli di lollaco Third abo assert usus receient proposition this Bolediledzal en te meniese achee mon edubitanille percieselle era la virit el sa pera di Banico fandar afriequestivades averages substantia ar somple Bailto og ir wash. Drawida ndu hiji ib adcumosted on the inimital worder of the faite sousse a cassing oquel a Dada , Sund Becellense gil fees vedere el herche ladated masse, la detta cappellà stata tipina daq Battista, la quale molto lodò il Vasari e raccomando la virtu di colui, che fu larand interest at the distribution of the second fiel Signore Ma & Ben vero che Urbino, manin M tista allora non era-in mia pidove attendeva al diseguare in mon (solo ie status ma inte le core aniliche di Città per farne, comos faces an apprendied

DI BATHSTAT MANGO. hate(1.) shiftsi tipera lodatole. Mantra admi en chis attendevel Battitine in disegnare inte Rema, MicGiordand hadrehidell'Anguillara ic crepate (si) resecci identitros aressolación actors neutrisero i grave ditale covereli one incompagnia dib dispersi disgliangestii, a facen fate titleb chitsimon Occide chica que la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contra mbanign o estigaten de rien presengen a dirongia a dir fattos fasal gradil penddi yeraga wrtendi 3petq talioi sotoperil Chulinilionalui igranimpea verguebage cappants oguelaistablanosse del geleise apotaniena sanisa emen inteluis inventura compagned (parphà i nellamentes sompagnino if ed ea gaire then it a that idea to design low gen miss abs amorangua regisarencofessana brie Potent adaptante menials la che estitation de la contraction del contraction de la c rite ci este Bird a Meuri il ittal nebesere Barius fanda Menage alougodistoria alarnatantis di ipitunga silon qualicoondesse Bestisten en un alcune istatue iche ifice il'Ammannetti tenten hene, shaine surroumaments dodain Man Economical spens residential property property property in the property of the peha sanjatatraka. Livena farrati M. Sism Battista, la quale melto lodo il Vasari e raccomando la viria di colui, che fu laretice il Acinettum Toins. sin hair benism Former feer greeni disegni cevati dall'opere degli pulichi degli più de di scribbille e farine un volume. Il compani allo e la la compani de la compa

ologo Appeti spedness H. Meneroffeniel Ostablin fifth toye rime on molti naturalezze. Vedi il Sig. Comephazitethelit nen ministritte eni opera negli il sidoci legiant suppa all' Edica Rossoo connei negli il sidoci legiant suppa all' Edica Rossoo connei negli sitio

DI BATTISTA TRANCO. delle due facciate dipinse Jan Mati hith d Gest Chisto con alcuni pastori a angela che cantano sopra la capanna, e pellonia tra la resurrezione di Cristo, cap omalis soldati in diverse attitudini, d' mtornousa sepolero; e sopra ciascuna delle dette stos rie in certi mezzi tondi fece alcuni proletu grandi , e finalmente nella facciata della p tare Cristo crocifisso, la nostra Dorigaja S. Giovanni , S. Domenico , jed , alcupi alp tri Santi nelle niochie, ne quali tuttu si porto molto bene e da marstro recellentes Ma perche i suoi guadagni erang sgarsico le spese di Roma sono grandissime a dapat aver fatto alcune cose in tela che monteho bopo molto spaccio, se na torno (pensan do nel mutar paese mutare anco, fortuna a Venezia sua patria, dove mediante quel suo hel modo di disegnare fu giudicato, valentuomo, e pochi giorni, dopo datogli, a fare per la Chiesa di S. Francesco della Vigna nella cappella di Monsignori Barbary ro, eletto patriarca d'Aquilea, una tavola a olio, nella quale dipinse S Giovanni che battezza Cristo nel Giordano, in aria Dio Padre, a basso due putti che tengono le vestimenta di esso Cristo, e negli angoli la Nunziata; ed a pie di queste ligure finnatua tela soprapposta sou buva anmero di figure piccole e ignude; clobo d'angeli, demonja e anime in Purgatorio e con un motto che dice; In nomine Lens omite genufisctatur. La quâle prera, che

belief tu stende moltil buting (1), git usigal mbiatica नामार स्टिन्निक स्टिन्निक क्षेत्रकार कार्यका He. P. Printer Osselvanite 18: of this in a safety fil ibadiquugo en ilankoiskapai dena Chiesa di Sin Jobbe in Canaletto, orgin Officessero That in dette S. Jobbe alle cappelland Carle scarii una nostra Doning che stede Sop At gliudlo in collo nun 6! Marco da un fatoli und Santa" dell' ditto", eduin' atia afcont angelische spargono Goff: In S. Bartolonia meo alla sepoliura di Cristofallo Patelle A melcatante i Tedescos fecessfa ounis disente PAblondanza, Meicurio se una Pamalina Markinone della l'Vecchia venezimo de photo different and and the first of the first of the state of the sta જાયમસ્ય ાર્ધિ માં પ્રશાસ કરાયા છે. nere directed componentation che lésichentisconsultitatito essenda 1912ta BidEndy a baryotage cocourt it buggeto de mel miasto dias, Marco ( come a sate nas eo en alla de la company de la Addithermonitated in suit for the miritalist vi mise mano, e cominció a tare per fuita. la volta riechismut spartinente di stuochi di storio in figure à dieserg lavorandovi

<sup>(1)</sup> Agostin Caracci scrisse in margine a questo Incago del Vasari: » Questa tavola non è degna d'alcuna » lode, perciocche è piena di mille inconsiderazioni, » ed è mal disegnata e peggio colorità, ed è men che « mediocre pittura » Credo che il Caracci dica il vero ma non concorda con quella critica che egli ha fattutante volte al Vasari con dire che loda solamente a Toscani, ancorche non lo meritino: e qui lo critica perche loda troppo, secondo lui, un Veneziano Nota dell Ed. di Roma.

e) cor he ecolos about 1994 a in 1999 in the control strigien "Anivergae elib : olusio eligius ene divide Gardia di Cara di C ih arquius apakniioidheat dingy Cilleza Ai figure . A stresso , iche essi 1990 ostate dedate dralis orteficios dipos factoril apoles det edito disettas editas de la competa de la co ikinylabinacellapinga sirkanggoggi nobra on is a new leady through entire a fight angelsone V. He. Holly of the paper sping of the page inis schaottschicea, chreMackibo spacelled maglip simportesses a gudirio di anteroma Briffer Sanston, eachtque siriese "eaftre uppletel meintalione licenselve ceina, vizueibano one securing destablished intra stories doubly of the Josef his in this ile of the philipping of the contract the contract of the co where einergeli eargehen Rusher Bargarin dela L'aporglacome dissammendi sensa (2) Des tellengualing propere surselvitation of the compagnitude of the co Pobriarca eGrimani otther galpellaring Som Enancesco dulla Vigna, chese las prima a attiefan assid, in chiesand appearing use vi mise mano, e comincio a fare per tutta la volta ricchissimi spartimenti di stucchi a di storie in figure à fresco, lavoraudovi

(1) Agreer Carace seems in marring a questo Ing.

inoise biene de la companio Vittoria Trentino egregio scultore, del quale farà menzione il Vasari verso la fine della Vita di Jacopo Sansovino, dove sarauno registrate le sue opere, e specialmente gli stucchi fatti nel palazzo di S. Marro, Nota della Edi. di Rama.

con diligenza incredibile. Ma, o lesse la trascuraggine sua o l'aven lavorato alcune cose a fresso per le ville d'alcuni Gentile nomini, e forse sopra mura freschissiene come intesi, prima che avesse la dette cappella finita si morti od ella rintasa imperfette, fu pei finita da Federigo Zuochero da S. Agnelo in Vado, giovana pittore eccellente (1) tenuto in Rome dei migliori; il quale fece a freece nelle famce dalle bande Maria Maddalona che si converte alla predicessione di Cristo, e la resurrezione di Lazzaro eno fratello, che sono molto graziose pitture; e finite le facciate, fece il medesimo nella tavola dell'altare l'adorazione de' Magi, che fu molto ledata. Hanno dato nome e credito grandissimo a Battista, il quale morì l'auno 1561, molti suoi disegni stampati, che sono veramente da essere lodati.

Nella medesima Città di Venesia de quasi ne medesimi tempi è stato ed à vivo ancora un pittore chiamate Jacopo Tintoretto (2), il qualesi è dilettato di tutte le virtu, e particolarmente di sonare di musica.

<sup>(</sup>t) Di esso parla molto il Vasari, particolarmente nella Vita di Taddeo Zuccheri suo fratello. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>1 (</sup>a) Vedi la Vita del Tipporetto in principio delle seconda parte de Pittori Veneti del Cav. Ridolfi, Nacque sel 1512, di Battista Hobusti tintere di professione. Mortuel 1594. Nota dell' Edic. di Roma.

DI BAMISTA MANCO. Fall Voisi estrumenti ; 'e oltre elò piacevole Mittelle die in in mainelle pase della situard è stravagamer cupriscioso, pressore ristitato de il printerribile cervello che alu Milwritch into latopitara, come si può wederes hi taite le sau opere ente compo-Whilener delle stopie Mankastiche e fatte de in wall we have the self use degli Mritwittörittamainska (duputatu da struvuy ionire struni glinibizzi del euo intellettor the hallavoreto a ceso te senza disegno. What thistrands che quest arte è una ha M. Mie cestui alcuna volta lasciato le hon-We will fille tanto a fatica sgrossate, chè i ilagious d'olpi de pennelli dati dal William fierezza piuttosto, che dal di-Website del giudizies Hu dipinte quani Witte de porte vistare a fresbo, a olio ritratti di naturale, enado ogni opregio pedi manitrat che con questi suoi modi ha fatto If he maggior parte delle pitture che si Minejéné Veneniau D peréliq nella sua gio-Wandanti ti mustro in molte thell opere di White giddinie ; se egli a vesse eopoiciuto il gcan principio che aveva dalla netura, e ejetatolo con lo studio e col giudizio, come hanno fatto coloro che hanno seguiin le belle maniere de suoi maggiori, e non avesse, come ha fatto, tirato via di magei , savebbe stato uno de maggiori tori, che avesse avuto mai Venezia; non che per questo si voglia che non sia

Vasari Vol. XIII.

夏西庄(19.16 fiero e buon nittore e di spirito svegliata capriccioso e gentile. Essendo dunque stato ordinato dal Senato, che Jacopo Tintoret-Veronese allora giovani to a Panlo grande speranza, facessero una storia per uno nella sala del Consiglio a e una Ora-Tiziano il zia figliuolo di Tintoretto di-Barbarossa coropinee nella sua Federigo nato dal Papa, figurandovi un bellissimo Pontefice gran casamento, e intorno numero di Cardinali e di Gentiluamini Veneziani tutti ritratti di naturale, e da basso la musica del Papa. Nel che tutto si porto di maniera, che questa pittura può stere accapto a quella di tutti e d'Orazio detto; nella quale è una battaglia fatta a Roma fra i Tedeschi del detto Federigo e i Romani vicino a Castel S. Agnolo e al Tevero; e in questa e fra cose un cavallo in iscorto che salta sopra un soldato armato, che è hellissimo: ma rogliono alcuni che in quest opera Orazio fosse ajutato da Tiziano suo padre. Appresso a questo Paolo Veronesa, del quale si è parlato nella vita di Michele Sammichele , fece nella sua il detto Federige Barbarossa, che appresentatosi alla Corte, hacia la mano a Pana Ottaviano in pregiudizio di Papa Alessandro III.; e oltre à questa storia, che fu bellissima, dipinse Paolo sopra una finestra quattro gran figure; il Tempo, l'Unione con un fascio di hacchette, la Pazienza, e la Fede, nelle

DI BATTISTA PRANCO. staligari al porto molto bene, duanto più non staligari al porto molto depo mancando dano altra sibria in detta sala, fece tanto di massa de la chiefe chi altra sibria in detta sala, fece tanto intoretto con mezzi e con amici, ch' eliera, che fu una maraviglia, e che merita di essere fra le migliori cossi mai facesse annoverata; tanto vote in mai facesse apnoverata: tanto pote in vincere e superare i suoi concorrenti, ia che egli vi dipinse, acciocche anco quei che non sono dell'arte sia cono-10 s interdice Barbarossa e il detto Federisilgana che perciò fa che i suoi non rendono sollo ubbidienza al Pontefice e fra l'altre ough capricciose, che sono in questa stoquella è bellissima, dove il Papa e signi irdinali, gettando da un luogo alto le e e candele, come si fa quando si nunica alcuno, è da basso una barufignudi che s'azzussano per quelle e candele la più hella e più vaga mondo. Oltre cio alcuni basamenti, caglie, e ritratti di Gentiluomini, che o sparsi per questa storia, sono molto fatti e gli acquistarono grazia e nome resso d'ognuno. Onde in S. Rocco bung la cappella maggiore sono l'opera del denone fece due quadri a olio grandi, oloral nto è larga tuttà la cappella, cioè circa busa ccia dodici l'uno; in uno finse una

prospettiva, come d'uno spedale pieno di letti e d'infermi in varie attitudini, è quali sono medicati da San Rocco, e fra questi sono alcuni ignudi molto bene intesi, e un morto in iscorto, che è bellissimo; nell'altro è una storia parimente di S. Rocco piena di molto belle e graziose figure, e insomma tale, ch'ella è tenuta delle migliori opere che abbia fatto questo pittore. A mezzo la Chiesa in una storia della medesima grandezza fece Gesù Cristo che alla Probatica piscina sana l'iqfermo, che è opera similmente tenuta ragionevole. Nella Chiesa di S. Maria dell'Orto, dove s'è detto di sopra, che dipinsero il palco Cristofano (1) e il fratello pittori Bresciani, ha dipinto il Tintoretto le due facciate, cioè a olio sopra, tele, della cappella maggiore, alte dalla volta insino alla cornice del sedere braccia ventidue. In quella, che è a man destra ha fatto Moise, il quale tornando dal monte. dove da' Dio aveva avuta la Legge, trova il popolo che adora il vitel d'oro; e dirimpetto a questa nell'altra è il Giudizio universale del novissimo giorno con una stravagante invenzione, che ha veramente dello spaventevole e del terribile per la diversità delle figure che vi sono di ogni

<sup>(1)</sup> Cristofano e Stefano Rosa Bresciani. Vedi nella Vita di Girolamo da Carpi Tom. XII. a cart. 287. Nota dell' Ed. di Roma.

stà e d'ogni sesso, con strafori e lontani d'anime beate e dannate. Vi si vede anco la barca di Caronte, ma d'una maniera tanto diversa dall'altre, che è cosa bella e strana; e se quella capricciosa invenzione fosse stata condotta con disegno corretto e regolato, ed avesse il pittore atteso con diligenza alle parti ed ai particolari, come ha fatto al tutto, esprimendo la confusione, il garbuglio, e lo spavento di quel di, ella sarebbe pittura stupendissima: e chi la mira così a un tratto, resta maravigliato, ma considerandola poi minutamente, ella pare dipinta da burla. Ha futto il medesimo in questa Chiesa, cloè nei portelli dell'organo, a olio la nostra Donna che saglie i gradi del tempio, che è un opera finita e la meglio condotta e più lieta pittura che sia in quel luogo: Similmente nei portelli dell'organo di S. Maria Zebenigo fece la conversione di 8. Paolo, ma con non molto studio; nella Carità una tavola con Cristo deposto di croce, e nella sagrestia di S. Sebastiano a concorrenza di Paolo da Verona, che in quel luogo lavorò molte pitture nel palco e nelle facciate, fece sopra gli armari Moisè nel deserto ed altre storie, che furono poi seguitate da Natalino (1)

<sup>(1)</sup> Natalino detto dal P. Orlandi nell', Abecedario, Nadalino da Murano, fu uno de più rari allievi di Tiziano. Così dice anche il Cav Ridolfi part. 1. a c. 202. che ne dà una breve notizia. Nota dell' Ediz, di Roma.

STAN AND AND THE ASSESSMENT pittore Veneziano e da altri. Pece poli il medesimo Tintoretto in S. Jobbe all'altare della Picia tre Marie, S. Francesco, San Bastiano, San Giovanni, e un pezzo al paeso: e nei portelli dell'organo della Ghiesa dei Servi Chiesa dei Servi, S. Agostino e S. Filippo e di sotto Caino ch'uccide Abel suo fra tello. In S. Felice all'altare del Sagrament to, cipe nel cielo della tribuna, dipinse i quattro Evangelisti, e nella luitetta 300 pra l'altare una Nunziata, nell'altra EM sto che ora in sul monte Onveto e nella facciata l'ultima cena che fece constant Apostoli. In S. Francesco della Vigner è di mano del medesimo all'altare del laposto di croce la nostra Donna svenuta con altre Marie e alcuni profeti e nella settela di S. Marco da S. Giovanni e Pole Mino quattro storie grandi, in una delle quali è S. Marco, che apparendo in aria 1956 a un suo divoto da molti tormenti delle se gli veggiono apparecchiati'con diversi lerri da tormentare, i quali rompendosi, nom li pote mai adoperare il matilgello Contra quel divoto; é in questa è gran copia di figure, di scorti, d'armadure, casamenti. ritratti, ed altre cose simili, che rendono molto ornata quell' opera: in an' altra le una tempesta di mare, e S. Marco similimente in aria, che libera un altro silo divoto; ma non è già questa fatta con quella diligenza, che la già detta. Nella terza è una pieggia, e il corpo merto

DI BATTIETA ERANCO. 67 che la la la con molti riverberi; è classa de la la la con molti riverberi; è classa de la la la con molti riverberi; è classa la con molti riverberi de con mol Marcu di mano del medesimo che è ragiopsyche pittura. Queste opere adunque, & mobe altre che si lasciano, bastando aver intendal Tintoretto con tanta prestezza, me quando altri non ha pensato appena she egli abbia cominciato, egli ha finito: al hogran, cosa, che con i più stravaganti Mottie del mondo ha sempre da lavorare, gerienche quando non bastano i mezzi e ilsamicizio a fargli avere alcun lavoro, is dorese farlo non che con piccolo prezzo.
in dono e per forza, vuol farlo ad ogni
modo, E non ha molto, che avendo egli
fatto nella scuola di S. Rocco a olio m an gran quadro di tela la passione di Cristo. si gisolverono gli nomini di quella Compagnia di fare di sopra dipignere nel palen qualche cosa magnifica e onorata : e perviò di allogare quell'opera a quello ide pittori che erano in Venezia, il quale facesse migliore e più bel disegno. Chiamati adunque Joseffo Salviati e Federigo Zuechera, che allora era in Venezia. Paolo da Verona e Jacopo Tintoretto, er11 23 3 3

dinarone che ciascuno di loro facese un disegno, promettendo a colui l'opera offe in quello meglio si portassa Mentre adunque gli altri attendevano a faze con egni diligenza i lora disegni, il Tintoretto (i) dolta la misura della grandezza che avera

(1) Il Tintoretto era grand'amico di Michelagnolo Bonarroti, e da lui procurava aver delle sue cose formate di gesso, delle quali' si vedono ditegni di michelagnolo procurava aver delle sue cose formate di gesso, delle quali' si vedono ditegni di michelagnolo di succa, e per istudio replicati nin volte in futte le vedute da ambe le parti del foglio, son una maravigliose intelligenza e bravura, ma metrici della suppella di S. Lorenzo, le 4. statue che posano sopra di quelle urae sepolerali, un modello d'un Ercolò che accide Cacco, e molte, altre, e come era di bissippia simo sonno, il disegnava la notte: il che ben si riconosce ancora dal lumeggiar ristretto e ardito che vi sa vede. Nota dell' Ed. di Roma.

Di questi studi del Tinteretto ne fu cortesemente donata una porzione da un suo pronipote ad Anton Domenico Gabbiani, nel tempo che per suo studio dimorava a Venezia circa il-1678. essendosi portato (per la stima che egli avea di si grande artefice i a vedenemella sua casa lo studio, ove egli dipigneva, che tuttavia in quel tempo era tal quale si ritrovava alla sua morte: tanto che fino nel lucernone, di che si serviva, per disegnare la notte, stava ancora l'olio medesimo divenuto come una pania: e de detti studi in una cassa n'appresso eravene un numero incredibile; molti der quali ne vide con suo dispiscere imporriti e guasti per uno stillicidio d'acqua cadatavi dal tetto. Uno de detti studi della testa del Giuliano de Medici, ma veramente stupendo lo tiene sotte il cristallo il Dottor Francesco Wiligiardi Medico pregiatissimo in Firenze nella sua scelta raccolta d'eccellenti pitture. Vari altri medesimi studi li conserva Ignazio Hugford già nominato altre volto. Nota dell' Ed. di Firenze.

und sessere l'opera, e nirats una grap tela, la dipinse, senza che altro se ne sapesse, con: la solita saa prestezza, e la pose dove ayeva da stare. Onde ragunatasi una mattina la Compagnia per vedere i detti disegni e risolversi, trovarono il Tintoretto avere finita l'opera del tutto e postala al luogo suo. Perchè adirandosi con esso lui e dicendo che avevano chiesto disegni e non datogli a far l'opera, rispose loro, che quello era il suo modo di disegnare. she non sapeva far altrimenti, e che i disegui e modelli dell'opere avevano a estere a quel modo per non ingannare nessuno 4 e finalmente obe se non volevano pagargli l'opera e le sue fatiche, che le donava lero: e così dicendo, ancorchè avesse molte contrarietà, fece tanto, che l'opera è ancora nel medesimo luogo. In questa tela adunque è dipinto in un cielo Dio Padre che scende con molti angeli ad abbracciare S. Rocco; e nel più basso seno molte figure, che significano ovvero rappresentano l'altre Scuole maggiori di Venezia, come la Carità, S. Giovanni Evangelista, la Misericordia, S. Marco, e S. Teodoro, fatte tutte secondo la sua solita maniera. Ma perciocchè troppo sarebbe lunga opera raccontare tutte le pitture del Tintoretto, basti aver queste cose ragionato di lui, che è veramente valente uomo e pittore da essere lodato. Essendo ne medesimi tempi in Venezia un pittore.

chiamate Buzzacco (z) rereate di casa Gris michich dualers a ostato om Romaismolia and, eli fu pers favored dato a diplantia Hipeloo della saladmaggione del Cai (12) de died: Mas comoscenden contra mon potica far da se e avece bisogno d'ajuje prese per compagni Paole da Werona e Baltista Zeletti! (3), compartendosfra se de lere aios ve trasdri di pitture la olio che landanana in quel luogo, cioè quattre covati ne carq ti, quattro quadri bislunghi, e un ovato maggiore nel mezzo; e questo don tre de quadri dato a Paolo Veronese, il qua-Je vi lece un Giove che fulmina i viz ed altre figure, prese per se due degli altra ovati minori con un quadro, e discuse diede a Battista. In uno e Nettuno Dio de mare e negli altri duo figure per ciascus no, dimostranti la gravdezza e stato pacifico e quieto di Venezia. L'ancorche futti Carrier of the store of the same sore got as the

Ridolfi nella part. 1. a c. 349. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Nell'altra edizioni del Vasari si legge Brazacma cima si à corretto, in Bazzacco, che così si trova noemineto dal Ridolfi nella Vita di Paolo Calliari Veronesace Co. 197. e lo chiama Monsignore perche fu prete. Men so se sia lo stesso che il P. Orlandi appella Batreco nell' Indice del suo Abecedario Pittorico, ma poi nell'Abecedario non si trova menzionato in alcun modo. Nota dell'. Ed. di Roma. tea (2) Gei vece Veneziana, per Capi. Nota dell' Ed. di

Rome . (3) Pure nelle prime edizioni si leggeva Battista Farinato; ma il medesimo Ridolfi quivi dice, che parte di queste pitture furono allogate al Zelotti, che fu Veronese e illustre pittore, la cui Vita fu scritta dal detto

eitre austoro ei partisspassebase ettaglia diluuttiesi pionto disolo elevatesta andei men nituughe da que Signesi glie fusse ippi, allon fano il alsio epalga annelie austoso aldatta sultug divre seus insiamas anno Bakista Celoui, sandi. Marcoli innaniad sestanuto da secti augili e da dasso inna Vanesia in messa adia Tude Speranta in Ganità: la quelti appo surumaturche fossiobella, non su im honte part alla sprima dece poi Paolei (1), sola bievo un e

in Ita Mi ha recato maraviglia, e l'ho accennato in ma mia Nota, che il Vasari parli di Paolo Veronese, sona di giorene di buona mapettazione e poi me il quaeseri-dilesse l'esere più insigni fine il Cenacolo di B. Giorgio Maggiora, che si annovera tra primi quadri del mindo, e che fece rimanore estatico fito fin Garacti est insective into mon inperson di veden giù olipe in gesere di pittura. La medesima maraviglia nasco nel sen-tro che il Vasari giudica fi Tintoretto capace d'essere e dopo narra moltissime sue pitture, che il dimostrano era il Vasari, ma a ognuno che fosse dilettante di que-Sie cose; perche il Tintoretto era senza fello uno dei that plater the abbia avere Venezia. Questa meniera Print printers che annu avero che il Vasari non s'intentesse niente della pittura, il che certamente non d Vero de avesse una sciocca e sporca invidia di elle M'mistra e si è mostrato falso: che se fosse cest, sessi-Be trafasciato di numerife de opere più eccellentique non l'avrebbe alzate fino al cielo, come ha fatte. Ma to credo che questo enigma in sciolga facilmente così. Egli descrisse il carattere di questi due luminari mugni deffe pittura, quando erano giovani, ed egli non ave-Them and vide le loro pere, e ne prese mus not girare per Italia , e queste note fureno da lai incasseste, deve avea parlato di loro, senta comercati, che

nella Umiltà si un ovato grande d'un palco un'Assunzione di nostra Donna con altre figure, che fu una lieta, bella, e ben intesa pittura.

È stato similmente a di nostri buon pittore in quella Città Andrea Schiavone (1); dico buono; perche ha pur fatto

non competterano ne pomrano combinare con quello che aveva scritto prima di questi eccellentissimi valentuomini; onde n'è seguito quel che segue a chiunque compone un opera in varj tempi e di più pezzi. Agostin Caracci in sua postilia apposta, dove il Vasari parla del Giudizio universale (vedi sopra a c..84.85.) dipinto dal Tintoretto: » Questo palco è pure una di quell'opere » in cui il tempo dovrebbe mutare il suo stile di con-» sumar le cose, perchè restasse eterna questa prara-» viglia dell' arte.» Tutto vero; ma è vero altresì quel che dice il Vasari, che considerandola parte per parte, vi si trova da ridire. La lode e la piccola critica, che da a questo Giudizio il Vasari, fa vedere che non sussiste quel che dice lo stesso Caracci in una postilla in fine di questa Vita, ed è la seguente: » Andrea Schia-» vone fu così spiritoso e grazioso pittore, e così spe-» dito e facile, ch'avanzò di gran lunga molti pittori » Fiorentini (è vero), i quali il Vasari esalta fino al » cielo ( perchè avanzarono le Schiavone di gran lun-» ga, come il Vinci, Andrea del Sarto, il Frate, il » Puntormo ec.): e ciò per cagione di certa sua igno-» ranza, che non lo lascia mai discorrere bene sopra » il vero, » Questo è falso. Se il Vasari fosse ignorante, lo giudichi il lettore intelligente. Nota dell' Ed. di Koma.

(1) Andrea Schiavone nacque di poveri genitori, che da Sebenico vennero a Venezia. Le sue pitture sono stimate anche da professori più accreditati. Mentre visse uon ebbe fortuna, onde campo meschinamente. Visse circa a 60. anni essendo venuto al Mondo nel 1522. Vedi la sua Vita presso il Ridolfi part. 1. a c. 227 Nota dell' Ed. di Roma.

tal volta per disgrazio alcuna buon'opera, e perchè ha imitato, sempre, come ha sa-, puto il meglio, le maniere de buoni. Ma perche la maggior parte delle sue cose son no stati quadri che sono per le case de gen-tiluomini, dirò solo d'alcune che sono pubbliche. Nella Chiesa di San Sebastiano. in Venezia alla cappella di quelli da Cà Rellegrini ha fatto un S. Jacopo con due Pellegrini (1). Nella Chiesa del Carmine nel ciclo d'un coro ha fatto un' Assunta con molti angeli e Santi: e nella medesima Chiesa ulla cappella della Presentazione ha dipinto Cristo puttino dalla Madre presentato al tempio con molti ritratti di naturale; ma la migliore figura che vi sia, è una donna che allatta un putto ed ha

<sup>(1)</sup> Nel principio di questa Vita pare che il Vasari accenni essere stato scoperto il Giudizio del Bonarroti circa il 1538.; e l'Autore della Pittura Veneziana dice che lo Schiavone imitò sopra ogni altro Tiziano. Leggiadre, pronte, e belle eran le sue fignre, il chiaroscuro di forza, e le forme affini a quelle graziose del Parmigianino. Ma l'elogio più grande che se gli possa fare è quello fattogli dal Tintoretto, il quale soleva dire, che doveva ogni pittore avere nella sua stanza un quadro dello Schiavone. Solo mancavagli l'esattezza del disegno e la puntuale intelligenza di ogni parte. Egli era Dalmatino e in una carta si legge: Andreas Sclabonus dictus Medula. Abbiamo una lettera dell'Aretino a lui diretta con molta sua lode: e la Repubblica lo elesse con Tiziano il Tintoretto e Paolo a dar giudizio de musaici di S. Marco in Venezia. Il quadro del quale parfa il Vasari, e che egli fece per la Chiesa di S. Sebastiano, rappresenta Cristo che va in Emmaus co di scepoli, e non S. Jacopo. F. G. D.

addosso un panno giallo, la quale è fatta con una certa pratica, che s'usa a Venezia di macchie ovvero bosze senza esser finita punto. A costui fece fare Giorgio Vasari l'anno 1540. in una gran tela a olio la battaglia, che poco innanzi era stata fra Carlo V. e Barbarossa: la quale opera, che fu delle migliori che Andrea Schiavone facesse mai e veramente bellissima, è oggi in Fiorenza in casa gli eredi del Magnifico Ottaviano de' Medici, al quale fu mandato a donare dal Vasari.

antones an pario giatire, le tinale è fatta con una certa pracica, che a cra a Venco zia di marchio ovvero horse saura esser fi una jumio. A costui face fure simgin vave i corre tidao, in una qua cela patto fa nortacha, che preco invanzi emporta ha fura a delle preco invanzi emporta ha fura delle preco invanzi emporta, elle ta chelle migiori che hadrea felle escata delle halle anna, e cope ta chelle migiori che halle felle e cope ta beneva in contra e vecuna ente halle di dei contra contra elementa del contra contra elementa del contra contra elementa del contra contra contra contra elementa del contra c

## ATIN

# Q



Cresticke in the second state of the second state of the second s

## VITA

D I

## CIO. FRANCESCO RUSTICI

SCULTORE ED ARCHITETTO FIORENTINO.

E gran cosa ad ogni modo che tutti coloro, i quali furono della scuola del giardino de' Medici e favoriti del Magnifica Lorenzo vecchio, furono tutti eccellentissimi; la qual cosa d'altronde non può essere avvenuta, se non dal molto, anzi infinito giudizio di quel nobilissimo Signore vero Mecenate degli uomini virtuosi, il quale come sapeva conoscere grangeshi es spiriti elevati, così poteva ancora e sapeva riconoscerghi e premiarli. Portandose dunto que benissimo Gio. Prancesco Russica esta tadin Fiorentino nell'disegnare e fare di terra, mentre era giovinetto, far de sape Magnifico Lorenzo (1), il quale lo como manage magnifico Lorenzo (1), il quale lo como si sua silva de sapere de sapere

Di Lorenzo il Magnifico fa un bello e pri elogio li Vasati, al quale fedno: éco total guitud princit dell'età sur; e quantumque si dom ed se Mar. Pabbroni dernissimo provveditore dell'Acca Pisana ne abbia dato una copiosa Vita, praceini Biante fischire qui in lode di quel gran Signate Obreome Ameignarie e Angele Politique es mal mandato (Epistolar, lib. V. pag. 100. Edit. Luga. S. Gryphii 1533.). Il primo all'udirite la miova della mo ville a il a cit d'Aprile Laga. Lapa continua un Ait capità mobie ecatus Deus, ut in illo omnium sopientistimo giro. spes, tot birtutum imagines et signa ... sustules Saepe inter Scyllam , et Charybaine posteus Bealism mus: comperador, quam, Ishapur, illa, qui, inter coming i Myaeum, ne inter se concurrentia maria confundatur, se tura constitutus esse vidètur ... Laurentir desideran l'étire néques ele: Al quale desidetost di uname lespare ecolorità cha encompagnation la protta del suo illustr Mecenate risponde il Poliziano in modo così patenco in leggende cade spontaneo degli occii il pianio: VAR Kla nuncièxtineto, qui fuerat unicus auctor eruditi laboris, ardur etiam scribendi extinctus est omnisque prope veterum studiorum alacritas elanguit... Nihil unquam neque majus neque incredibilius visum, quam quomodo Laurentius constans paratusque allogrous mortem atque impertoremus ... praeterilorum meminisset et praesentia dispensasset et de futura item religiosissime printentifisaneque cavisses; Wotto with the dia quiescenti meditantique Sacerdos adesse cum Sacra aunciatar .... excussus: Procul, inquit, a me hoc about ut patiar Jesum meum qui me finkit, qui me iddente ad usque cubiculum hoc venire. Tolline hinc, bischine

MY 410. FRAMENSOS RUSTICL he enicitose a di bello e buen ingerno. messo a stare, perabe imperage, con Andres del Verrecchio, appresen al quale nteva similmente Lionardo da Vinci giovane ravo e dotato d'infinite virtà. Perchè rincendo al Rustico, la hella maniera a i medi di Lippendo, e perendogli che l'aria delle sue teste e le movenze delle figure fusine più graziose e fiere, che qualla d'altri, le quali avesse vedute giammai, si assostò a lui, imparato che ebbe a getlave di bronzo, tirare di prospettiva. homers di marmo, e dopo che Andrea in andato a laverare a Venezia. Stando descrue il Rustico con Lionardo e serwendelo con ogni amorevole sommessions, ali pose tanto amore esso Lionardo, conosucado quel giovane di buono e sincero animo e liberale e diligente e pazionte melle fatiche dell'arte, che non facea ne più qua ne più là di quello che volera Gio. Prancesco; il quale, perciocche, oltre all'essere di famiglia nobile, aveva da vivere enestamente, lacea l'arte più per me diletto e desiderio d'onore, che per

me quamprimum : tollite, ut Domino occurram. Et cum dieto . . . inter familiarium manus obviam seniori ad aulant name: grandite cuius ad genus prorepers supplexque ac las symmet. Tu pe , inquit , mitissime Jesu etc. E chiuse poi a pochi da eroe cristiano, lasciando il figlio, gli amici bergi . a l'Italia butti in fauestissimo duolo involtis Vosari Vol. XIII.

Hadagnard. TEF per dirne il vero, quegli attelici che dimor per ultimo e principale the il geadagio o'l attle; 'e noi la go As e Pontire : rade volte, antorthe mente de bello e baono higegad u riescono coccinera #ssimi!"Senza "che il lavolare" per vivere come fanno infiniti"aggravati di poverta ar famiglia, ed il flire 'non' a capricei el s Folonta ma per bisogno da la mattina alla Berd . E' cosa non da Tuchian che Bablina Her fine la gloria e l'ohore, ina da 1800) Res come si dice; e da manovall; percibe: end to be busine non verigon fatte wence esser 'prima state lungamente considelact Ether questo usava di dire il Rustico Mer Peta sua più matura, che si deve prime Bensare, poi fare gil schizzi, e applieses disegni; e quelli fatti, lasciargli stale sele timane e mesi senza vedergli l'e poi scelff P'migliori, mettergli in opera : la thud Cosa hon può fare ognuno, ne ne colord letiano che lavorano per guadagno solamente: Diceva ancora che l'opere non si deono cosi mostrare a ognuno, prima che sieno finite, per poter mutarle"quante folte ed in quanti modi altri vuole i senik rispetto niuno. Imparò Gio. Francesco de Liouardo molte cose, ma particolarmente de fare cavalli, de quali si diletto tanto; che ne fece di terra, di cera, e di tondo e bassorilievo in quante maniere possono immaginarsi: ed alcuni se ne veggiono nel 

matro libro tanto bene disegnatid che fan no fede della virtin e sapere di Gio. France pesco sigil quale seppe anco maneggiare i coloriane face alcune pitture regioneveli ancorcho la sua principale professione fossa la sculturat a perchè abità un tempo nella ria de Martelli, fu amiqissimo di tutti gli powini di quella famiglia, che ha sempre enuton promini virtuosissimi e di valore. particolarmente di Piero, al quale fece (some a suo più intrinseco) aloune figurette di tondo, rilievo, e fra l'altre una nostra Donna col figlio in collo a sedena sopra certe nuvole piene di cherubini. Simile olla quale ne dipinse poi col tempa un'altravia un gran quadro a olio con ungo ghirlanda di cheruhini , che intorno ella sesta de fa diadema. Essendo poi tornate m Fjorenza la famiglia de Medici. Bustico, si fece, conoscere al Cardinale Gigganni, (1) per creatura di Lorenzo sua pedre ne fu ricevuto con molte, carezze. Manperche i modi della Corte non gli piacerano contrarj alla sua natura inua, sincera e quieta e non piena d'invidia ed ambizione, si volle ster sempre de an e far vita quasi da filosofo, godendosi una tranquilla pace e ripose : e quando pure alcuna volta voleva ricrearsi, a si transpar con suoi amici dell'arte o con

between the second of the make to possono

<sup>(1)</sup> Che fu poi Leone X. Nota dell Ed. di Roma.

TOURSE WHIP AT AND SE Bespeir , isitesmob ister fulbattis inusla stando per questo diulavorare ponando veq gira girene veniva o ghen era porta bota. sione. Ohde wells venutallanud esticals Papa Leone a Fiorenta : a richieste di sa drea del Sarto sud amicissimo : Test albus ne statue, che fureno tenute bellissime le quali perche piacquero a Giulio Odedi nale de' Medici'(i) furons dagione che mi fece fare sopra il finimetto della fotta ail che è nel cortile grande del palazzo de Mes dici. il Mercario di brenzo alto circa ma braccio (2), che e nude sopra una palla in atto di volare; al quale mise ofice de mani un istrumento, che è fatto dall'acqua che egli versa in alto girare. Imperecule essendo bucata una gamba, passa la cama per quella e per il torso onde giunta l'acqua alla bocca della figura; perouote in quello strumento bilicato con quattro piastre sottili saldate a uso di farfalla : lo fa girare. Questa figura dico , per cosa piccola fu molto lodata. Non molto dopo fece Gio. Francesco per lo medesimo Gardinale il modello per fare un David di Bronzo simile a quello di Donato, fatto al y the principle of

<sup>(1)</sup> Questi fu poi fatto Papa col nome di Clemente VII. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> O questo o un similissimo Mercurio è nel gulazza de Medici alla Trinità de Monti sopra la fonte posta avanti alla loggia che guarda il giardino. Vota dell' Ed. di Roma.

DI GIO. FRANCESCO RUSTICI. Magnifico Common orcchio, compare è detto per othering and arrima sortile, onde era stato derato quello idiliquale modello piacque assaiz ma par par pagerja lunghezza di Gio. Francesco di pone si a getto mai di bronzo andes while masse la Orfo di marmo del Bandinello; enla David, di terra fatto dal Ristigo ou she srangasa rarissima, ando inaledo chaifu, grandissimo danno. Fece Giosificancesso in unagran tondo di mezzo zilieva nna Nunziata con una prospettiva bollissimacumella guale gli ajuto Raffaello Belle nittore e Niccolò Soggi, che gettata di beongonriusci, di si rara bellezza, che moposilipateya; vedere più bell'opera di spirella colorquale fu mandata al Re di Spagnaco Condusse, poi di marmo in un altro sendo simile una nostra Donna col figliuolo in molle e S. Gio, Battista fanciulletto, chesta messo, nella prima sala del Magistrate de Consoli dell'arte di Por Santa Maria, Per quest opera essendo venuto ia molio credito Gio. Francesco, i Consoli dell' este de mercatanti avendo fatto levare derte figuracce di marmo, che erano sopra de dres porte del tempio di S. Giovanni, già state fatte, come s'è detto, nel 1240., e allogate al Contucci Sansovino quelle chè si avevano in luogo delle vecchie a met-tere sopra la porta che è verso la Misericordia, allogarono al Rustico quelle che allavevano a porre sopra la porta che è volta verso la Canonica di quel tempio,

TON THE PARTY OF THE acciocche facesse tres figure di bronzo di braccia quattro l'una, e quelle stesse che vi grano vecchies tiocoun & Giovanni che predicasse o fosse in america, a ma Pariseca d'a un Levita; la huale; opera, fu molto conforme al gusto di Gio. Francesco, avendo a essere posta in luogo si celebre e di fanta importanza, a oltra giò per la concorrenza d'Andrea Contucci. Messovi, dun que subitamente mano e fatto un modelo lette piccolo, il quale superò con l'eccellenza dell'opera, ebbe tutte quelle, considerazioni e diligenze che una si fatta ppera richiedeva; la quale finita, fu tenuta in tutte le parti la più composta d meglio intesa, che per simile fosse stata fatta, inc sino allora, essendo quelle figure e d'intera perfezione e fatte nell'aspetto con grazia e bravura terribile. Similmente le braccia ignude e le gambe sono benissimo intese e appicente alla congiuntura tanto bene, che non è possibile sar più; e per mon dir nulla delle mani e de piedi, che graziose attitudini e che gravità eroica hanno quelle teste 2 Non volle Gio. Francesco, mentre conduceva di terra quest'ope ra, altri attorno che Lionardo da Vinci; il quale nel fare le forme, armarle di ferri, e insomma sempre, insino che non furono gettate le statue, non l'abbandonò mai; onde credono alcuni, ma però non ne sanno altro, che Lionardo vi lavorasse di sua mano, o almeno ajutasse Gio. Fran-

DI GIO. FRANCESCO RUSTICI. cesco a 1881 consiglio e posse sindialo sio Odeste estatue , le quate sono la più pend felle wimeglio intesecoiche situo state mair Meired beonzowdanmaestracinederna, infur ioliorigetiate in trei imple, es rinette nella detter destry who wo abith var Good Francises nella wide de' Margelli; e cottogli ornamenti. de marine che sono interno al S. Giovanni Carnioi ed insegra distraggede attercataoti. Oltre al S. Giovan the sound of a special strate of the contract of alanozadome grassotto che è bellistimo, il delle Hosato il brancio destro sopra un fameduncia via pezzo di spalla nuda, e tenendo diffile shistra mano ana carta dinanziragli ochili har soprapposta la gamba simistra Affa vdestru e eta in atto consideratissime ser Aippudere a S. Giovanni, con due sorte di panni vestito, uno sottile de Schertu interno alle partizignude della digura, ed un manto di copra più grasso condotto con un audar di pieghe, che d molto facile ed artifizioso. Simile a questo è il Fariser; perciocche postasi la maga destra alla barba, con atto grave si tira riquento addietro, mestrando stupirsi della parole di Giovanni (1). Mentre che il Rustici faceva quest' opera, essendogli venuto Si di Si

<sup>322 (</sup>a) Song mineri del vero, le lodi che il Vasari da a queste statue, onde è probabilissimo che Lionardo da Tino gli desse dell'ajuto. Nota dell'Bi. di Romae

CLASON OUS PARTS CON ME TO a noja l'avere a chiedere egui di damare ai detti Consofi o' loro ministri che mor erano sempre que medesimi; e sono più volte persone de pregio, yende che faire Topera) un podere di suo patrimenie che aveva poco fluor di Florenza a S. Marco vecchio; è nonostanti fante fatiche propese e diligenze, ne fli male dal Consoli e dai suoi cittadini rimunerato! perciocolle une de Ridolfi, capo di quell'ufizio; per alcuno sdegno particolare, e perche forse non l'aveva il flustico così onorato as lasciatogli vedere a suo comodo le figure. gli fu sempre in ogni cosa contrario: e quello che a Gio. Francesco dovea risultare in onore, facea il contrario e riusciva storto, perocche dove meritava d'essere stimato non solo come nobile e cittadino. ma anco comè virtuoso, l'essere eccellentissimo artefice gli toglieva appresso glignoranti e idioti quello che per nobiltà se gli doveva (1). Avendosi dunque a stimar l'opera di Gio. Francesco, ed avendo egli chiamato per la parte sua Michelagnolo Bonarroti, il magistrato a persuasione del Ridolfi chiamo Baccio d'Agnolo. Di che dolendosi il Rustico, e dicendo agli uomi-

<sup>(1)</sup> Vedi i Dialoghi sopra le tre belle Arti, che esaminano tutto questo fatto a c, 30. Neta dell' Ed. di Roma.

DI GIO., FRANÇESCO RUSTICI. manistrato pell'udienza, che era ridegna jualo averse a stimare le fatiche d'uno statuario, a quasi che egli erano un monte sudi buor, il Ridolf, rispondeva che anzi ciò ara ben faito, e che Gio. Francesco coreta ane superhappion ed un arrogante. Ma 323 quella che fur peggio, quell'opera che non ish meritana meno di due mila scudi, gli fu onistimate dal magistrato 500., che anco non de aligiquono mai pagati interamente, ma soser hungate 400. per mezzo di Giulio Cardimet Male, de Medici. Veggendo dunque Gio. , or Erangesco, tanta malignità, quasi disperato e : si ritirò con proposito di mai più non vosi lere fan opere per magistrati ne dove avesa dependere più che da un cittadino o altr noma solo. E così standosi da se, e , menando vita solitaria nelle stanze della Sapienza accanto ai Frati de Servi, andaalcune cose per non istare in ozio e passar tempo, consumandosi oltre ciò la vita e i danari dietro a cercare diacongelare il mercurio, in compagnia d'any pitro cervello così fatto, chiamato Raffaello Baglioni. Dipinse Gio. Francesco im un: quadro lungo tre braccia ed alto a due suna conversione di S. Paolo a olio, piena di diverse sorte cavalli sotto i soldati di esso Santo in varie e belle attitudini e scorti; la quale pittura insieme con molte altre cose di mano del medesimo è appresso gli eredi del già detto Piero Mar-

STATES OF THE STATE OF THE telli a oui la diedor la un quadretta dir pinse una caccia picas di diversi animali che è molto bizbarrance vaga pittura e la quale ha oggic Lovenzoe Bosghini, che la tien cara, come quegli che molto si diletta delle cose delle nostre artic Lavoro di mezze zo rilievo di terra per le Munache di S. Lucia in via di S. Gallo un Gristomela l'orto che appare a Maria Maddalene di quale fu poi invetriato da Giovanni della Robbia; e posto a un altare nella Girissa delle dette suore dentro a un consemente di macigno. A Jacopo Salviati il vecchiogi del quale fu amicissimo, fece in un sue palazzo sopra al pente alla Badia un stona do di marmo bellissimo per la cappella: dentrovi una nostra Donna; de intorno al cortile molti tendi pieni di figure di terrat cotta con altri ornamenti hellissimi e che furon la maggior parte, anzi quisi tutti rovinati dai soldati l'anno dell'assedio pe messo fueco nel palazzo dalla, parte contraria a Medici. E perche aveva Gio. Francesco grande affezione a questo luego; se partiva per andarvi alcuna volta di Fiorenza cosi in lucco, e useito della Città es lo metteva in spalla, e pian piano funtas sticando, se n'audava tutto solo insin lussu': ed una volta fra l'altre essendo per questa gita, e faceadogli caldo, nascoss il lucco in una macchia fra certi pruni l d'condottosi at palazzo, vi stette due giormi, prima che se ne ricordasse; finalmente

DI GIO. FRANCESCO RUSTICI. mandando un suo nomo a cercarlo, quando xide colui averlo trovato, disse; Il mondo è troppa bueno a durerà poco. Era nama Gio. Francesco, di somma bontà ed aménevolissimo de poveri, onde non lasciama mai partira da se niuno sconsolato; anziestenendo i danari in un paniere, o poohi o assai che n'avesse, ne daya secondo il poten suo a chiunque gliene chiedant. Perchè veggendalo un povero che speiso, andava a lui per la limosina andar sempre a quel paniere, disse pensando pon esser udito: Oh Dio, se io avessi in camera quello che à destro a quel panier ra nacconcerei parce i fatti miei. Gio. Francesse udendolo, poichè l'ebbe, alquanto guardato fisso, disse: Vien qua; io vo' contentarți. E così votatogli in un lembo della cappa il paniere disse: Ve', che sii benedetto. E poco appresso, mandò a Niccolò Buoni suo amicissimo, il quale faceva tutti i fatti suoi, per danari; il quale Niccolò, che teneva conto di sue ricolte e de' danari di monte e vendeva le robe a' tempi, aveva per costume, secondo che esso Rustico voleva, dargli ogni settimana tanti danari; i quali tenendo poi Gio. Francesco nella cassetta del calamajo senza chiave, ne toglieva di mano in mano chi voleva, per ispendergli ne' bisogni di casa, secondo che occorreva. Ma tornando alle sue opere, fece Gio. Francesco un bellissimo Crocifisso di legno grande quanto il vivo per man-

er gio. **Fimilife 1640** proviet. darlo in Francia o ma rimase, a Nibeali Buoni insieme con altre cos di bussiville va e disegni, the sonoughetuppresse dicluis quando disegno paterisusdi Ficrensa y par rendogli che la stanza nou facesse pen lui L E pensando di mutafetsinsione col paese fortuna: Al Duca Gitthano, edaluquale fai sempre molto favorito le foce la testa diduci in brofilo di messo rillevoscola gesto di bronzo che fu tenuta dosa singolare e la quale è oggi in casa di M. Alesandrovda M. Ottaviano del Medicio A Ruberto di Ein lippo Lippi pittore, il quale fursuo disces polo diede Gior Francesco motte openerais sua mano di bassirilievi e modelli colisca gui ; e fra P altre to pit quadri ton liedac un Europa, un Nettuno, ed au bellissimo Vulcano: ed un altro quadretto di bassos rilievo, dove è un uomo nudo a cavallo, che è bellissimo; il quale quadro è oggi nello scrittojo di Don Silvano Razzi negli Angeli: Fece-il medesimo una hallissima femmina di bronzo alta due braccia fitte per una Grazia, che si premeva una popi pa ; nia questa non si sa dome capitassou ne in mano di cui si trovi. De suoi cavalli di terra con nomini sopra e sotto, simili ai già detti, ne sono molti per le cuse de cittadini; i quali furono da lui, che era cortesissimo e non, come il più di simili uomini, avaro e scortese, a diversi suoi amioi donati : e Dionigi da Diacceto Gentiluomo onorato e dabbene, che tenne

DI GIO. FRANCISCO RUSTICI. eicen fgli, sicotme Niccolà Buoni, i consi edda, poima uhilala cossonsiannoid in dicluie maltichessirilierie Non fu maj il più piacasole e papriepieso nomo di Gianfrancesco - mà chiopiù si dilettasse d'animalia di aveva afatta seppi domestico un miride, chenstava sotto la tavola com' pa eshab eserterta alcuna volta nelle gambe ih dando sicheobetti presto caltri le sitirava al see Arena zun aquila e un coryo che dideverantmente come si schiettamente, che paneval una ipersona; (1). Attese, anog alle essei fli negromannia (2), e mediante quella intendo obe fece di strane paura ni auci emiloni di famigliari, e posì viveva senza pebeitni. Avendo murata una stanza quasi amisaiditvivajore in quella tenendo molte scepi lovvero bisse che non posevano uscicolleges a secure or our trail grade a covariation

am (c): Conndo di Giargia ciò scrisse, non chhe pracente la Vita di Gio. Antonio Razzi, che assai più del Rustici dilettossi d'animali rari e molti n'ebbe di varie la con memo è Fiocentini degli animali del Rustici prendesser diletto, che di quelli del Razzi i Sanesi; purò questi si taccia e quegli si scusa, seppur anche non si lo del Tanto appare diverse il peso delle medetimo cole posto in una bilancia che propende, F. G. D.

(2) Per negromanzia non intende qui il Vasari la dialolica, ma l'arte di fare trasformazioni ingegnossi, aul che al tempo de nostri padri è stato celebre Pilippo Acciajuoli pobilissimo gentiluomo che in Fiorenza de in Roma ha fatto cose tanto prodigiose che parevano loprannaturali e miracolose di magiche. Nota dell' Ed. di Blore.

TTTALE AND LE re, si prendeva grandissimo piacere di stare a vedere, e massimamente di state, I pazzi giuochi ch' elle facevano e la fie rezza loro. Si ragunava nelle sue stanze della Sapienza una brigata di galantuomi ni che si chiamavano la Compagnia del Pajuolo, e non potevano essere più che dodici; e questi érano esso Giovanfrancesco. Andrea del Sarto, Spillo pittore, Domenico Puligo (i), il Robetta (2) orafo, Aristotile da Sangallo, Francesco di Pellegri no Niccold Boni , Domenico Baccelli ! che sonava e cantava ottimamente 31 500 losmed (3) scultore, Lorenzo detto il Guazza zetto e Ruberto di Filippo Lippi pittore, il quale era loro provveditore; clascino de quali dodici a certe loro cene e passa tempi poteva menare quattro e non piue l'ordine delle cene era questo ( il che racconto volentieri, perche è quasi del tutto dismesso l'uso di queste Compagnie) che ciascuno si portasse alcuna cosa da

(1) Vedi la Vita del Puligo nel T. VIII. a C. 1752. Nota dell' Ed. di Romu.

a cart. 106. e nella Vita di Baccio Bandinelli Tem.

e altrove. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Ci sono alcune carte antiche intagliate in rame, giusto di questi tempi d'una maniera secca e dura, ma ingegnosa, ov'è intagliato questo nome di Rebetta di parecchi ne sono nell'immensa Raccelta di stampe della libroria dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Corsini fautore di queste arti. Nota dell'Ed. di Roma.

DI GIO. FRANCISCO RUSTICI. gena fatta con qualche bella inventione, quale giunto al luogo presentava al Simore che sempre era un di loro, il quale daya a chi più gli piaceva, scambiando a cena d' uno con quella dell'altro. Quano erano poi a tavola, presentandosi l'un itro, ciascuno aveya d'ogni cosa; e chi si lusse riscontrato nell'invenzione della sna cena con un altro, e fatto una cosa medesima, era condamato. Una sera dunque che Giovanfrancesco diede da cena a questa sua Compagnia del Pajuolò, ordino che servisse per tavola un grandissimo pajuolo fatto d'un tino, dentro al quale stavano tutti, e parea che fossino nel-Lacqua della caldaja; di mezzo alla quale venivano le vivande intorno intorno, e il manico del pajuolo che era alla volta, faceva bellissima lumiera nel mezzo, onde si vedevano tutti in viso guardando intorno. Quando furono adunque posti a tavola dentro al pajuolo benissimo accomodato, usci del mezzo un albero con molti rami che mettevano innanzi la cena, cioè le vivande a due per piatto; e ciò fatto, tornando a basso, dove erano persone che sonavano, di li a poco risorgeva di sopra, e forgeva le seconde viyande, e dopo le terze e così di mano in mano; mentre attorno-erano serventi che mescevano preziosissimi vini: la quale invenzione del painola, che con tele e pittura era accomedato benissimo, fu molto lodata da que-

gh nomini dalla Gempagnia in a tornate il presente del Rustice fu mato culdeja fatta di pastionio, dantro alla quale, Disse tuffere el judne per farle ringiavaga arire; le quali das figure mano cappanis lessi the average forms di nomini, si bundo erano acconcia le membre e il tutto membre diverse cosa tutte buone a mangiardi. Antidren del Serte presente un tempida estafacce simile a quello di. S. Gibveni ... Mar posto sopra delonne. Il pariencato, sea dan graudissimo piatto di geletina monteppiine menti di veri colori di mussico, de solor ne chie parevano di porfide erano. e gressi salsicciotti, le base, e .i capit erane di encio parmigiano, i cornicioni di paste di succheri, e la tribuna ara dis quarti di marzapane. Nel memo cra posto, un legelo da coro fatto di vitella finden con en libro di lasague che avera le dette sère e le note da cantane di granalla dis pepe, e quelli che cantavano al legg erano terdi cotti col becco aperto e rittil con certe camicinele a use di cette fatte. di rete di porco sonile, e dietro a questi per contrabbasso erano due pippioni granic con sel ortolani che lacevano il sevmandi Spillo presento per la sua cena un m guano, il quale lavea fatto d'ana grande oca o akro uocello simile con tutti gli strumenti da potere racconcince, hisegnant do, il pajuolo. Domenico Paligo, d'apper porchetta cottà ifes una fante con la mecar Person of the walking

DI GIO. FRÀNCESCO AUSTICL. ... man, avaleratelle la paridira de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del cooks di Patrisi , siaves a servira per religion of the purposition all all obleves des courses sepparati phiable feet in it use tena di vin sellaques succescione all altab uintensi un' ins. chilled chefte meltonindit m beone doppe annersus de la company de la c HADAG CE LORDD I BARK OPEN IN DER LITTER AND STATES with motor attrache une forience La Com-t. pathin mot radia Catamian che fu simila adiuem ow delle quale functionapleaner ecifethorprinciple in questo mode. Essenprofrance, still una corata coma nell'oribraha aveva mel Campiccio. Reo d'Agapla. Marionatore di pifferi e persona malto, phototely and Fee Ser Bastiano Saggia miti Pier Baffaellei del Becchione Sar Cech chless de presenti, Girolamo, del Giocondipolile Baja, venne veduto, mentre che sitemangiavanorde ricotte, al Baja in un. cinterideli orib appresso alla tavola un monttello di calcina, dentrovi la cazznohiv becomes che il giorno innanzi l'aveva. castil lasciata un muratore. Perchè presa. companie mestola ovvero cazzuola alquanstrati prella calcina, la cacciò tutta in, Lessave Fee sche du un altro aspettava wascom aperta um gran boccone di ricota mi II she vedendo la brigata si comincio gridere recazanola, enzuola, Greandosi duagra per questo accidente la detta Commaria, in ardinato che in tutti gli nomisprinti qualta fessero wentiquettro dodici Vasari Vol. XIII.

di quelli che andavano, come in que tem-pi si diceva per la maggiore, e dodici per la minore e che l'insegna di quella losse una cazzuola, alla quale aggiunsero pof quelle botticine nere, che capo grosso e la coda, le quali si chia-mano in Toscana cazzuole, il loro avvocato era S. Andrea, il giorpo della cui festa celebravano solennemento facendo una юЯ na e convito, secondo i loro capitoli lissimo. I primi di questa Compagnia ade: andavano per la maggiore furono Jacopo Bottegai. Francesco Rucellai Domenico suo fratello, Gio. Battista Ginori, Girolamo del Giocondo, Giovanni Miniati colo del Barbigia, Mezzaboute suo fratello Cosimo da Panzano, Matteo suo fratello, Marco Jacopi, Pieraccino Bartoli; Ja minore Ser Bastiano Sagginotti , Ser Raffaello del Beccajo, Ser Cecchino de pro-Giuliano Bugiardini pittore Francesco Granacci pittore, Gianfrancesco Rustici, Peo gobbo, il Talina sonatore suo compagno, Pierino pitfero, Giovanni trombone, e il Baja bombardiere Gli aderenti Torono Bernardino di Giordano, il Talano, il Cajano, maestro Giacomo del Bien-3...1 tina e Messer Gio. Battista di Cristofano lini ottonajo, araldi ambidue della Signoria,

27

A dd

ıdə

<sup>&</sup>quot; All' Andar' per la maggiore. Vedi le note al Malmane de tender is minni St Moto dell'Ed. Il Bonnie

hion Pecci e Domenico Barlacchi (i): e non passarono molti anni (tanto ando crecendo in nome jacendo leste e buontemlella Cazzuola il Sig. Giuliano de Medici ; Stangolo Benvenuti Giovanni Canigiani ; Siovanni Serristori Giovanni Gaddi ; Giovanni Bandini., Luigi Martelli. Paolo da Bomena e Filippo Pandolfini gobbo; e con questi in una medesima mano, come aderenti, Andrea del Sarto dipintore, Bartolommeo trombone musico, Ser Bernardo Pisanelli, Piero cimatore, il Gemma merciajo ed ultimamente maestro Manente da S. Giovanni medico. Le feste che co-storo feciono in diversi tempi furono infinite, ma ne diro solo alcune poche per chi non sa l'uso di queste Compagnie che del oggi sono, come si è detto, quasi del tutto dismesse. La prima Cazzuola fu da S. Maria Nuova, dove dicemmo di sopra che furono gettate di bronzo le porte di S. Giovanni: quivi dico avendo il Signore della Compagnia comandato che ognuno dovesse trovarsi vestito in che abito gli piaceva, con questo che se si scontrassero nella maniera del vestire, ed avessero una medesima foggia, fossero condannati; com-

<sup>(1)</sup> Il Barlachia, era tanto piacevole, che le sue sacrolie e date alle stampe. Nota dell' Ria di Roma.

passero atti orandeputata le più belle e più bizanra stravaganze d'abiti che si possano. immaginarqui Venthui pois l'orus di ceras, firon posti a tavola seccialio le qualità de vestimenti: chi aveva abiti da Principi ne primi luoghi, i riochi e gentiluomini. appresso, e il westiti da poveri degli uliti? mi e più bask gradi. Ma se vlopo cena si fecero delle feste è de giucchi, megho è lasciare che altri se lo pensi, che dimia alcuna cosa. A un altro pasto, che fusore dinate dal dette Bugiardino e da Giorren francesco Rustici, comparsero gli nomini della, Compagnia, siccome aveva il Signo re-ordinato, tutti insabito di muratori se manovali, cioè quelli che andavano per la maggiere con lu cazzuola che tuglisse ed il martello a ciutola, e quelli che per la minore vestiti da manovali del vassero o manovelle da far lieva e la dazzuola sola a cintola ; and arrivati atutti mellampima stanza , avendo loro mostrato il Signore ka pianta d'mao edifizio che si aveva da madi rare per la Compagnia, e d'interne al quello messo, a tavola i maestri, i manos vali cominciarono a portare le materie peq fare il sondamento, cioè vassoj pieni de lasagne outte per calcina, e ricotte acconcel col succhero, rona fatta di cacio, spenie es pepe mescoluti , e per ghiaja confetti grossi e spicchi di berlingozzi. I quadrossi e messana e pisuelle che erano porpre ne conbelli s con le barelle, granque pane son bying it, mong is back to more ere to the

pic 3 of bal giver skanchiscon and the country ontigociate. Venuto poi un imbasamento. perebe ipop parena dagli scarpellini stato. godichen condetto e lavorato, fuegiudicato charfore a ben fattor spezianlo a romperio a penghe datovi dentnoje trovatolo tutto comu posto idi torte y degatelli i e altre cose similime se de goderono, essendo dero poste ima nensindai manovalli Dopo vansni i medesimilia sampo con una gran colonna faspiata di trippe di vitella cotte e e quella disfatia) e dato il lesso di vitelle e cape posice altro di che era composta , si mangiagonoj la basa di cacio, Barmigiano, e il eapitello acconcio maravigliosamente com integli di capponi arrosto, fette di ritella; esmite la cimaca di lingue. Ma perchè sto iogascontare tutti i particolacii? Dopo le coloma fa portato sopra un carco un pezzo diomeko artifizioso architzave con fregio 🔸 cornicione in simile maniera tanta bene e di sante diverse vivande composto e che troppo lunga storia sarebbe voler dirus Fintero. Basta che quando fu tempo di . svegliare , venendo una proggie finta i depomolti tuoni tutti lasciarono il lavoro e si fuggistono, o ando ciascono e casa susi Unicaltra volta sessenda nella medesimal Compagnia Signore Matteo da Panzano il simuito fai ordinato in questa maqiera Gerene cercando Proserpina sua figliucia da quale area rapita Riutone, entrata doversrano pagunati gli nomini della Caza zuola dinanzi al loro Signore, li pregò che

च्या हैतात हे क्रूब्रक्ट हो इसाय हो इसाय है

volessino accompagnavla all'inferno e alle quale domanda, dopo molte dispateves#2 acconsentendo, le andarono dietro: e cost entrati in una stanza alquanto costura saga dero in cambio di una porta una grund dissima bocca di serpente, la cur testa teneva tutta la facciata; allanquale poita d'intorno accostandosi tutti , mentre Cenbero abbajava, dimandò Cerere, se la es tro fosse la perduta figliuola del essendole risposto di sì, ella soggiunse che desidera va di riaverla. Ma avendo risposto Pluique non voler renderla, ed invitatala con itata la Compagnia alle nozze che s'appurece chiavano, fu accettato l'invito Perbis entrati tutti per quella bocca pieda sdi denti, che essendo gangherata, s'aprince ciascuna coppia di uomini che entravace poi si chiudeva, si trovarono in cultime in una gran stanza di forma condecutin quale non aveva altro, che un assaicpino colo lumicino nel mezzo, il quale in porte risplendeva che a fatica si scorgevant Quivi essendo da un bruttissimo di volo che era nel mezzo con un forcene a sedere dove erano le tavole apparenchiase di nero, comando Plutone che per lusois di quelle sue nozze cessassero, per insine a che dimoravano, le pene dell'inferno, e cosi fu fatto. E perche erano na oppella stanza tutte dipinite le bolgie del reguo de danati e le Poro pene e tormenti, dato Tuoco a uno stoppino in un balente fues-

DI GIO. FRANCESCO RUSTICI. otte a ciasannal bolgia un lume che mosteave sella sun pittiral in the modo e con mals pensiforeral ageli che erano casa Agramentation las vivande di quella inferral segna furpion tutti animali schifi e brustienimi ju apparenza ma però dentro, notto, la forma del pasticcio e coperta abbomite vola, arano gihi delicatissimi e di più mestal be scorze dion e il di fuori mostrastobale deserouserpenti, bisce; ramarri, terstable albotte, rannocchi, ecorpioni pipierelli, ed altri simili animali, e il di dentro ogra; composizione d'ottime vivande; compage fureno, poste in tavola con ina pide dinapzi a piascuno, e con ordine itel disvolo che era nel mezzo, un compagin del quale mesceva con un corno di rengulma, di fugri brutto e spiacevole, pratigsi nyini, in croginoli da fondere inwetriath, che servivano per bicchieri. Finite queste prime vivande, che furono quasi ampantipasto, furono messe per frutte', fagondo che la cena (a fatica non comincidta) fossa finita, in cambio di frutte e confezioni, osea di morti giù giù per tutta da navola ; le quali frutte e reliquie erano diomutchero. Ciò fatto, comandando Pludona, che disse voler andare a riposarei con Proserpina sua, che le pene tornassero alsermentare i dannati, fureno da certi ciegesi in un attimo spensi tutti i già detti dani, e uditi infiniti nomori, grida-, e sacidornibili e spaventose; a fu vedute

PT 619. PARIS SO RUPTICE. enthus see content alianuobasisches - miqinol, Limmaginedeli Baja bombanliere encheiren und neifelmentinti gente eightblan containate de Platone ellinferna per ibranidopamo neplatiningo como dellan francasi -iduoca a vulos gempre per soggette o q durin-, chivamidsette procestis martalis e atten dianesatolice esa ofice entire con actual mediane of a state of the control of the co si diverse: la mentevolio ryopi s'inticostevitatifu ollevator sin di dolovero se finanto sappaneto. ibegidaten di duber e inud is sobneriedionmarello com apparacebio reale correchiesimo odecom overoli moventim che postanone il e primmente della cena, che fit maggiffe e symborata. Al fine della quole youngana il mave , pieue di ; varia conferionico i ppdroni sidi quella i mostrando di decar mpreamie. encondules roa poco poco gli uomini della m Compagnia melle batanze di sopra in deve - essendo arme scena a apparato ricchiarino. 20 fui recitata inna ocommedia i jutitolatan Eijos geniai, che fu molto lodate, a qualla fiomitaliall'alba , ograno ii tornò dictissimo e a casa. la capa a due anni toccando dopo i molte foste e commedia al medonimo a escustre with altra swalts Signore a pen steasare , allowni della Compagnia, che proppo are-- name speso in cente feste e consité (per . : siessersi mampiati, comesti dice vivido fece sissedinaroni convitoranarin questa ananiera. aoAllimia a dome andos soliti ragunamino fuo renco printieramente, fueri della patta pella -afterdate idipinte alcune figure i dicenelle

DI GIO. FRANCISCO RUSTICI. - Affre fordinarial at 15 to 16 to 1 - alignot de l'impediale proint le l'appale -- dingo, whecin attitutiopieni di casità inrequire entere ipoter spentgriniante quele ippittura stoperissiudai asere della festa al -infiniti à contingiarous a represente gli authi--naio della Compagnia poi quali busando, oraloiche all'entrarer ceano dallo spedalingo Distant' Picevisti 3 | pervenivano: a macignade e delegarante de esta la constante de la const insue letta dagli lati e altre cose somigliantatica mel mezio della quale di internu a ma li man facco erano, vestiti a use di paltoa Merita farfanti e perceracci, il Bicatina, E. Battista dell' Ottonajo, il Barlacchi, il Baja ing alpri com latti nomini piacevoli, i quali . Hugende di non esser velluti da coloro che wide mano in mano entravano e facevano é cérchio, e discorrendo sopra gli momini . della Compagnia e sopra lore stora di-"vevano le più ladre cose del mando di - coloro che avevano gettato via il long e oupeso in cene e in feste troppo più che mon convienes il quale discorse finito perichè - ar videro esser giuati tutti quelli cha vi tiavevano la lessere, venne Si Andres ilero - serveçato, il quale cavandoli dello apadale, whi )conduste in an' alter stanza magnificacomiente apparecchiata, dove messi a tamala, ercenareno allegramente, e dopo il Santo - bomando loro placerolmente che per non alamenthopidate in ispese superflue; convere bigugare lemme degli spedali, si emismis-

SOFTE TO THE TOTAL STROKE sorbind was lifettand anno principale e so lemme men simpartite sed essi l'ubbidirono facende per ispasio di molti anni ogni anno una bellissima come e commedia , onde recitarum, in diversi tempi, come si disse nella wita d'Aristotile da Sangallo, la Calandra di M. Bernardo Cardinale di Bibbiella pi Suppositi e la Cassaria dell'Ariosto. e la Clizia e Mandragora del Macchiavello considere moltes Francesco e Domenico Roesllas nella festa che tocco a far loro quando farono Signori, fecero una volta l'Arrie di Finco e l'altra dopo, una dispus ta di filosofia copra la Trinità, ove fecero, mostrare da /S. Andrea, un cielo apertos con testi i cori degli angeli, che fu cosa versmente ravissima; e. Gjovanni Gaddin con d'ajute di Jacopo, Sansovino, d'Andrea y del Carto di Giovandrancesco. Rustici rapina presentò un Tantalo nell'inferno che dies de mangiare a tutil gli nomini della Compagnia westiti in abiti di diversi Dii, con tutto il rimanente della favola e con moltes capricciose invenzioni di giardini, paradiri si i funchi lavorati, e altre cose, che trapte po raccontandole farebbono lunga la 1991 stra storia. Fur anche bellissima invenzione, quella di Luigi Martelli, quando essendo. Signor della Compagnia, le diede cena in casa di Giuliano Scali (1) alla porta a dota è abirata na famir i can da

<sup>(1)</sup> La cossi si palanto degli scalar de dessos possos

DI GIO, FRANCESCO RUSTICI. Pinti, perclocche rappresente Mante perdans crudella tutto di sengue imbrattato in sona stanza piena di membra umane sanghino di se; in un' altra stanza mostro Mante d Varir nere nudi in un letto, e poco appresso Vulcano che avendoli coperti sotto la relent chiama tutti gli Dii a vedere l'oltraggio! fattogli da Marte e dalla trista moglie Ma è tempo oggimai dopo questa o che panias forse ad alcuno troppo lunga digrestionas che non del tutto a me pare fuur dai poori posito per molte cagioni statannaoconietara: che lio torni alla vita del Rustico. Giovani [ francesco adunque non molto soddistacens: dogli dopo la cacciata de Medicialiana mi 1528. Il vivere in Piorenza , lascisto d'ogni sua cosa cura a Niccolà Boningen Liorenzo Nakini (11) cognominato Guazzeuo suo giovane, se m'ando in Francia; adore essendo fatto conoscere al Re Francesco de Gidvambattista della Palla che allora, là si trovava e da Francesco di Pelleggino, sun amicissimo che vi era andate poce innanzi »: fir veduto ben volentieri e ordinatogli mpa provisione di cinquecento soudi l'anna da quel Re a cui fece Giovanfrancesca ale: cutie 'teose', adelle quali mon si ha partie colarmente motizia. Gli su dato la fare nico All bear a comment of the control of the control

duta e abitata da' Signori Conti della Gherardesca. Nota

<sup>(1)</sup> Del Naldini ha fatto menzione il Vasari T. IXm-ez-signi cialitaven Mata glali Ed. digRomes; ed (1)

ぱつまてつても むき タンピンス Y.I.T.A ..1 timamente un cavallo di bronzo due volta grande quapto il naturale, sopra il quale dovava esser posto esso Re. Launde avendo messo mano all'opera dono alcuni modelli che molto erano al Re piaciuti, andò continuando di lavorare il modello grande e il cavo per gettarlo in un gran palazzo statogli dato a godere dal Re. Ma checche se ne fusse cagione, il Re si mori prima che l'opera fosse finita. Ma perche nel principio del Regno d'Enrico furono levate le provvisioni a molti e ristrette le spese della Corte, si dice che Gianfrancesco trovandosi vecchio e non molto agiato, si viveva, non avendo altro, del frutto che traeva del fitto di quel gran palagio e casamento, che aveva avuto a godersi dalla liberalità del Re Francesco. Ma la fortuna non contenta di quanto aveva insino allora quell'uomo sopportato, gli diede, oltre all'altre, un'altra grandissima percossa; perchè avendo donato il Re Enrico quel palagio al Signor Piero Strozzi, si sarebbe trovato Giovanfrancesco a pessimo termine; ma la pietà di quel Signore, al quale increbbe molto della fortuna del Rustico che se gli diede a conoscere, gli venne nel maggior bisogno a tempo; imperocchè il Signor Piero mandandolo a una badia o alten higgo chessi fusse del fratello (15) m glio di Francia. Acta dal Sacidi Recia-

Annil in Ad the seek of Pietre (1) Il Cardinale Lorenzo Strozzi fratello di Pietre

Maregoialle, è di Leone priore di Capoa, e Ammiria glio di Francia. Nota dell' Ed. di Roma.

(1) Del Mini ha parlate il Vesari nel Tom. IX. a.

8. 222. Nota dell' Ed. di Roma.

usisi Lab infrassio de como ossono de calculate di la (1)

mo. come oltre al nostro libro, si può vedere in quello de' disegni del molto Reverendo Don Vincenzio Borghini. Il sopraddetto Lorenzo Naldini cognominato Guazzetto discepolo del Rustico ha in Francia molte cose lavorato ottimamente di scultura, ma non ho potuto sapere i particolari, come nè anco tutte l'opere del suo maestro; il quale si può credere che non istesse tanti anni in Francia quasi ozioso nè sempre intorno a quel suo cavallo. Aveva il dette Lorenzo alcune case fuor della porta a Sangallo ne' borghi che furono per l'assedio di Fiorenza rovinati, che gli furono insieme con l'altre dal popolo gettate per terra; la qual cosa gli dolse tanto, che tormando egli a rivedere la patria l'anno 1540. quando fu vicino a Fiorenza un quarto di miglio, si mise la capperuccia d'una sua cappa in capo e si copri gli occhi per non vedere disfatto quel borgo e la sua casa nell'entrare per la detta porta; onde veggendolo così incamussato le guardie della porta, e dimandando che ciò volesse dire, intesero da lui, perchè si fosse così coperto, e se ne risero. Costui essendo stato pochi mesi in Fiorenza, se ne tornò in Francia, e vi menò la madre, dove ancora vive e lavora.

res come office at meter tillers, sy pub · done is quello del discon a samon hac vereado toa Vinceazo Berghare II soprade deto Lorenzo Baldim cognomicato Guazy the discourse del Rustico Li un Francia Traine our 's we see after amounte di scultus re, no una bolec'ute saperen particolari, er in the control of the control of the control il quale if a hark! no cur ova ratiose tauti signiss on Goosa array robers in cons reserve a east of another Areca il detto Lower at my read of white ports & Low allow the winds a some pur l'assedio de la company de la Carrento uniteras ever that we also be ease per terration to the two parties of the toror contract and the stand 1540. con to the stance France against quarto di engine ten te e pour d'una sua Don is a first of the contract of the o म्परी महार है। होता दुर्गा देश हुए व के अंग्रेस तकत They will be proceed the end to be about the with the second of the second ond good was a second of a comment \*05 take a city of the state of the COMPANY OF THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE ni enios su proposer di en como chari eas much problem of for a re- a CONTRACT STREET FOREST

## ATIV

14

## THE CHARLES AND LETT



F. Gio Agnolo Montorroli bora 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10

## VITA

n I

## FRA GIOVANNI AGNOLO MONTORSOLI

SCULTORE.

Nascendo a un Michele d'Agnolo da Poggibonzi nella villa chiamata Montorsoli loatana da Fiorenza tre miglia in sulla strada di Bologna, dove aveva un suo podere assai grande e buono, un figliuolo maschio, gli pose il nome di suo padre, cioè Angelo; il quale fanciullo crescendo ed avendo, per quello che si vedeva, in-

climazione at disegno, fe posto dai padre, essendo a cost fare densigliato dagli amici, allo scarpellino con alcuni maestri che da vano nelle ceve di Piesole quasi dirimpetto a Montorsoli; appresso ai quali com timando Angelo di scarpellare in compati gnia di Francesco del Tadda (1) alluta giovinetto e d'altri, non passarono molti mesi che seppe benissimo maneggiare i ferri e lavorare molte cose di quelle esercizio. Avendo poi per mezzo del Tadda fatto amicizia con maestro Andrea scului tore da Fiesole (s), piacque a quell' uomo in modo l'ingegno del fanciullo, che postogli affezione, gli cominciò a insegnare; e così lo tenne appresso di se tre anni; dopo il qual tempo essendo morto: Michele suo padre, se n'ando Angelo in compagnia di altri giovani scarpelli li alla volta di Roma, dove essendosi messo a" lavorare nella fabbrica di S. Piero, intali glio elcuni di que rosoni che sono nella! maggior cornice che gira dentro a quell tempio con suo molto utile e buona provi visione. Partitosi poi di Roma, non so fleri chè, si acconciò in l'erugia con un macstro di scarpello, che in capo a un aimi gli lasoiò tutto il carico de suoi lavori.

<sup>(1)</sup> Questi fu Francesco Ferrarci che provò il soc greto di lavorare il porfido. Nota dell' Ed. di Roma. (2) Vedi la Vita di questo Andrea nel Tom. VIII.

DI FRA GIO. AFRICO MONTORSOLI. 120 Ma annotando. Agudo che lo spire a Per rugis non faseva per dei, e che non impartire i portasegli occasione di partire i se a ando a laverare a Volterra viella se poltura di M. Raffaello Maffei detto il Volaterrano (1), nolla quale, obe si faceva di marmo, intuglià alcune osse i che mestrarono quell'ingegno doser fere un giomo qualche buena viuscita. La quale opena finita, intendendo che Michelagnolo Bonaproti; metteva allora in opera i miglipri integliatori e scarpellini ohe si trovassero pelle fabbriche della sagrestia e libreria di S. Lorenzo, se n'andò a Fiorepra dove messo a lavorare, nelle prime cose che fece, conobbe Michelagnolo in alcuni ornamenti che quel giovinetto era di bellissimo ingegno e risoluto, e che pui conduceva egli solo in un giorno che: in dge non facevano i maestri più pratichi e vecchi; onde fece dare a lui fanciullo il medesimo salario che essi attemput tiravano. Fermandosi poi quella fabbriche l'anno 1527, per la peste e per altre gagioni, Agnole non sapendo che altro farsi, se n' ando a Poggibonsi, laonde avevano avuto origine i suoi padre ed avolo,

che è stata scritta a parte, e da molti lodato in vari libri, citre il nome che gli hanno dato le sue opere nottisime a tutti. Nota dell' Ed. di Roma.

a guivi, son M. Giavanni Norchiati suo (1) zio persona raligiosa e di buone lettere si trattenne un perso nom facendo altude che disegnare, e studiare, Ma venuta gli mob volopta, veggendo il Mondo sotto soplais diesere religioso e d'attendencialla quicie e salute dell'anima sea n'ando cadil lib remo di Camaldolis daye phavande quella vita, e non potendo, que diagico diriunit e astinenze di vita , non si fermos alticur menti. Ma tuttavia nel tempo che svi disp morò fu molto grato a que padri, perchèv era di buona condizione; e in destib teans po il suo trattenimento, fu integliare disc capo d'alcune mazze ovvere, bastone, che l que santi padri portano anande vainue da Camaldoli all' Eremo . o altimenti no diporto per la selva quando si dispensamilia silenzio, teste d'uomini e, di divorni panip mali con belle e capricciosa fantasias Pateq tito dall' Eremo con licenza e buona agrasa zia del Maggiore, e andatosene alla Warit nia, come quegli che ad ogni, modo comis tirato a essere religioso, vi stette un perso, li seguitando il coro e conversando conquiena padri. Ma nè anco quella vita placembre gli, dopo avere avuto informazione della vivere di molte religioni in Fiorenza ed 2 in Arezzo, dove ando partendosi e dalia u

sppellano nella atessa Chiesa, Nota dell'Est di Monta allora

્રક્રિક્ટ

(1) DESPAL CIO. ACHGEO MONTORSOLT. 131 Vanis Je cin hitta altis potendos accomo dats in modo che gli Wise comodo attendore in disegno led Alla selute dell'anima. sistem finishmente Frate hege ipgestati di Bioropes fuor della porta a Pinti, e lu da libro cholie velentierf licevito, con speralisara telendendo essi alle chinestre di vethought eght deveste in tid essere loro di molths aparto te controdos "Ma non dicendo pub padul nacesa, secondo l'uso del vivenere gela lerd, e tenendo perció un Poste die la dica oghi mattina, avevado allors presidappellano un Fr. Martino dell'adadina de Servi, persona di assai buon gindicio e costami. Costui danque avendo constanto l'ingegno del giovane, è consiliemto qelle poco poteva esercitarlo fra quaspadoi tche non fanno altro che dire patel nosniy fare finestre di vetro, stillare acqua sacconciare orti, ed altri somiglian. ti miroli, e non istudiano ne attendono alleniense, seppe tanto fare e dire, che il giovanes uscito degl' Ingesuati, si vesti né Bratio de Servi della Nunziata di Piorestandidi 7. di Ottobre l'anno 1530, e su chisimeto Pr. Gio. Agnolo. L'anno poi 1531. avendecin quel mentre apparato le cerimessie e ussicj di quell'Ordine, e studiato l'opere d'Andrea del Sarto che sono in quel laogo, fece; come dicono essi, professione, e l'anno seguente con piena soddisfazione di quei padri e contentezza dei suoi parenti cantò la sua prima Messa con

THE STREET molta pompa e quore. Dopo essendo state da giovani piuttosto pazzi che valorosi pella caopiata de' Medici guasta l'immagini di cera di Laque, Clemente, e d'altri di quella famiglia nobilissima, che vi si erano posti per vota, deliberando i Frati che si rifacessero, Fr. Gio Agnolo con l'ajuto d'alcun di loro, che attendevano a sì fatto opere d'immagini, minnovò alcune che n'aerano vecchie e consumate dal tempo, andi nuovo fece il Papa Leone e Clemente cha ancor vi si veggiono, e poco dopo il Re di Bossina ed il Signor vecchio di Piombine nelle quali opere acquistò Er. Giu. Agnolo Assai. Intanto essendo Michelagnolo a Roma appresso Papa Clemente, il oppalore leve che l'opera di S. Lorquzo si segni tasse; e perciò l'aveva fatto, chiamare, eli chiese Sua Santità un giovane che ta staurasse alcune, statue autiche di Belvedere ch' erano rotte. Perchè ricogdatogi il Bonarroti di Fr. Gio. Agnolo, lo propose al Papa, e Sua Santità per un suo Brete lo chiese al Generale dell' Ordine de Sen-.vi, che gliel concedette, per non poter far altro, e malvolentieri. Giunto, dunque il Frate a Roma, nelle stanze di Belyede re, che dal Papa gli furono date perusne abitare e lavorare, rifece il braccio, sint stro, che mancava all'Apollo, e, il destro del Laocoonte, che sono in quel luogo e diede ordine di racconciare l'Ercole similmente: e perchè il Papa quasi ogni mat-

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLI. 338 dink andava in Belvedere per som spasse el Acendo l'uficio, il Prate il ritrage di maimo tanto bene; che gli fuellopera molto lodata e gli posè il Papa grandissihis affezione, e mussimathente veggendolo studiosissimo nelle edse dell'arte, e che taka Jai viotte disegnava per avere ogni mattinal rivove cose da mostrare al Papa, che molto se ne disettava. In questo men-Redessendo vacato un Canonicato di San Boredeo di Pierenza, Chiesa stata edificata d'data dalla casa de Medici, Fr. Gio. Agiono, che già avea posto giù l'abito di Prate, Pottenne per M. Giovanni Norchiath shookie whi era in detta Chiesa cappel-Tand. Minalmente avendo deliberato Clemente che il Bonarroti tornasse a Fiorenza a fiffe d'opere della sagrestia e libreria di Si Lorenzo, gli diede ordine, perchè Whateavano molte statue, come si dira hellal with di esso Michelagnolo, che si 3249356 de più valentuomini che si potesseroda vere, le particolarmente del Frate, Whendo il medesimo modo che avea tenuto Historgallo per finire l'opere della Madimus di Doreto. Condottisi dunque Michelagnolo ed il Frate a Fiorenza, Michelignolo nel condurre le statue del Duca Lorenzo e Giuliano si servi molto del Frate Weldfinettarle e fare certe difficoltà di laor? traforati in sotto squadra; con la quale occasione imparò molte cose il Frate da diell'acmo veramente divino, standolo con

TTO CHETTON PYTE aftenzione a vedere l'avorare ed osservando ogui minima cosa. Ora perche fra "1 aligi statue che mancavano al finimento di diel l'opera, mancavano un S. Cosimo e Da miano, che dovevano mettere in mezzo la nostra Donna, diede a fare Michelaguolo a Raffaello Montelupo il S. Damiano ed al Frate il S. Cosimo, ordinaridogli the lavorasse nelle medesime stanze, divene stesso avea lavorato e lavorava. Messos dunque il Frate con grandissimo studio intorno all'opera, fece un modello grafice di quella figura, che fu ritocco del 16 narroti in molte parti, anzi fece di sua mano Michelagnolo la testa e le braccia di terra, che sono oggi in Arezzo rellute dal Vasari fra le sue più care cose per memoria di tanto uomo. Ma non manezrono molti invidiosi che biasimarone in ciò Michelagnolo, dicendo che in allogno quella statua aveva avuto poco giud?#6"t fatto mala elezione. Ma gli effetti mostirono poi, come si dirà, che Michelagholo avea avuto ottimo giudicio, e che il THE era valentuomo. Avendo Michelagnolo ? nite con l'ajuto del Frate e poste su'sse statue del Duca Lorenzo e Giuliano, essendo chiamato dal Papa, che voleva che si desse ordine di fare di marmo la facciata di S. Lorenzo, andò a Roma; ma non vi ebbe fatto molta dimora, che morto Papa Clemente, si rimase ogni cosa imperfetta. Onde scopertasi a Fiorenza con

DI FRA GIO. ACNOLO MONTORSOLI. 135. l'altre opere la statua del Frate, così împerfetta come era, ella fu sommamente ledata: É nel vere , o fosse lo studio e di-ligenza di lui, o l'ajuto di Michelagnolo, glia rinsci poi ottima figura e la migliore she mai facesse il Frate di quante ne lagra de essere, dove fu collocata. Rimaso hberovil Bonarroti per la morte del Papa gall'abbligo di San Lorenzo, volto l'animo a uscir di quello che aveva per la sepolarra di Papa Giulio II.: ma perche spevalin ciù bisogno d'ajuto, mando per lo Frate, il quale non ando a Roma altrimenti prima che avesse finita del tutto Limmagine, del Duca Alessandro nella Nunziata, la quale condusse fuor dell'uso dell'altre e hellissima, in quel modo che esso Signore si vede armato e ginocchioni sopra pu elmo alla Borgognona e con una mano, al petto in atto di raccomandarsi a quella Madonna. Fornita adunque questa immagine, a andato a Roma, fu di grande ajuto a Michelagnolo nell'opera della già detta sepoltura di Giulio II. Intanto intendendo il Cardinale Ippolito de Medici, che il Cardinale Turnone aveva da menaze in Francia per servizio del Re uno scaltore, gli mise innanzi Fr. Gio. Agnolo; il quale essendo a ciò molto persuaso con buone ragioni da Michelagnolo, se nando col detto Cardinale Turnone a Parigi. Dove giunto fu introdotto al Re, che

тЕ**нз6**илоняовиом офо¥ощ доле вы 1 тя off offermoltowolentierty e gli assegndepoby appressocual shana provisions occur ordine che facesse quattro statue grandi; delle quali non aveva anco il Prato finiti i imodeli i quando sessendo il Resloutano ed occupato in aloune guerre: ne confixi del regno con gl' l'aglesi , cominciana essere bistrattato dai tesorierical a men tirare le sue provvisioni nè avere cossiche volesse, secondo che dal. Re era stato: ordinato. Perchè sdegnatosi, paresdegliache · quanto stimava quel magnanimonside le virtù e gli uomini virtuosi, altrettantur fos-- sero dai ministri disprezzate e vilipest, si parti, non ostante che dai tesoiteri, i guali pur s'avvidero del suo mal animo, · gli fossero le sue decorse provvisions paregate infino a un quattrino. Ma è henevero che prima che si movesse, per sue settere fece sapere così al Re, come al Cardinale, volersi partire. Da Parigi dunque undato a Lione, e di lì per la Provenza an Genova; non vi fe' molta stanza, che in compagnia d'alcuni amici andò a Venezia. Padova, Verona, e Mantova, veggendo con molto suo piacere, e talora disegnando fabbriche, sculture e pitture. Ma sopra "ututte molto gli piacquero in Mantova le pitture di Giulio Romano, alcuna delle quali disegnò con diligenza. Avendo poi inteso in Ferrara ed in Bologna che i suoi Frati de Servi facevano Capitolo generale

a Budrione, vi ando per vicitare molti

DI FRA GIO, AGNOPO MONTORSOLI 2537 -manigistrait; e parlicolorinente maento lacmoochema Fiorentina enotaminissimo artui prie-; ilphizedel quale fecerinosses di edu una notte itindue inque disterrar sera adis quanto pil pacustomile, cité da Bede et la Garitat, de quali inifinic di marmo biancon servirono per una - es fontes postiscia idalo di fatta con uni gran -il naio di kamen iche durò as gettar acqua adatusto il giorno che fuifatto il Generale, con -10 melte aua lette ed oppore Da Budnique toradmitschae con detto mastro Zaccheriana Fiool prazameli sup gonvento del Servi, fene si-201 milatente: di terra: e le pose: in due nicchie ie del mandio due figure maggiori del nai teralepicios Moise e S. Paolo, che glirfu-, unman incite lodate. Essendo poi mandato -accinicatero da mastro Dionisio allora Georezerske de Bervi, il quale fu poi fatto Carsustinale (1) da Papa Paolo III., ed il quale of silientiva molto obbligato al Generale Anotalgelo diArcazo, che l'aveva allevate ed in--onsignatogli le huone lettere, fece Eri Gio. -modemolo al detto Generale Arctino una , si bella sepoltura di macigno in S. Piere di obusuella Gittà con molti intagli ed alcune mentatib, e di naturale sopra una cassa il dette Generale Angelo e due putti nudi di tondo riliero, che piaguendo spengono e le faci della vita umana con altri orna-

<sup>(</sup>r) Questi fu il Cardinale Dionisio Laurerio Benetuntum. Nota dell' Ed. di Roma.

38 Bright Start Contract menti che rendono molto bella guat oper may la quale non pra apro finita del jutto: quando contido chiamato a Firmuza dai provieditori sopra l'apparato she al-Jora facava fare il Duca Alessandio per la venuta, in quella Città di Carlo V. Imperadore che tornava vittorioso da Tunui. fu forzato partirsi, Giunto danque a Figi renza, fece al ponte a S. Tripità, sopra una base grande, una figura d'otto braccia. che rappresentava il fiume, Aruo a giala rea il quale in atto mostrava di ralleprara coli Reno. Danubio, Biagrada and Ibero fazi da altri, della venuta di Sua Maesta, il quele Arno, dico, su una molto belle a buona figura. In sul canto de Carneseo obi face il medesimo in una figura, di do dici braccia Jason Duca degli Argonanti, Ma questa, per essere di smisurata, grass dezza ed il tempo corto, una siusci delle perferione che la prima ; come pègança una Ilarità Augusta, che face al canto alla Gueulia. Ma considerata la brevità del tempo nel quale egli condusse quest opere, elle gli acquistarono grand onore e nome; così, appresso gli artefici, come l'amivent sale. Finita poi l'opera d'Arezzo, inteno dendo che Girolamo Genga (1) avevande fare un opera di marme in Urbino ... l'age

<sup>(</sup>r) Vedi la Vita del Genga nel Temo XII. A

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLI. 130 do (il Prase a trovaire, ma non si essendo venuto a conclusione tilutta, prese la volta di Boma, e quivi badato poco, scin'ando a' Napoli 'con isperanza d' avere a fare la tepoltura di Jacopo Sanuazaro Gentilutimo Napolitand 'e pectar veramente singólifie e rarissimo. Avendo edificato il Sandazaro al Margoglino, luogo di bellissima tista ed amenissimo e nel fine di Chiaja sopra la marina, una magnifica e molto coinuda abitazione, la quale si gode mese tie visse, lascio venendo a monte quel hibro, che ha forma di convento, e una bella chiesetta all'Ordine de Frati de Senvi ordinando al Sig. Cesare Mormerio ed al Sig. Conte di Lif (1), esecutori del sue testamento, che nella detta Chiesa da lui cillicata e la quale doveva essere ufficiata dii detti padri, gli facessero la sua pepoltura. Ragionandosi dunque di farla, fu proposto dai Frati ai detti esecutori Fr. Gio. Agnolo, al quale, andato egli, come s'è detto, a Napoli, finalmente fu la detta sepoltura allogata, essendo stati giudicati i sttol modelli assai migliori di molti altiff, che n'erano stati fatti da diversi scultori, per mille scudi; de quali avendo avuta buona partita, mandò a cavare i marmi Francesco del Tadda (2) da Fiesole

<sup>(1)</sup> Il Conte di Lif è il Conte d'Aliffe. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il Tadda è nominato dal Vasari a pag. 279. del

ALTOY OF TORY OF THE BASE intagliatore eccellente, al quale aveva dal to a fare turti lavori di quadro e d'in taglio, che avevano a farsi in quell'opera; per condurla più presto. Mentreche il Prate si metteva al ordine her fare la detta sepoltura, essendo in Puglia venuta Parmata Turchesca, 'e percio standosi in Napoli con non poco timore, fu dato ordine di-fortificare la Città, e fatti sopra ciò quattro" grand' nomini e di migliore" giudizio, i quali per servirsi d'architettoi? intendenti andarono pensando al Frate; if duale avendo di ciò alcuno sentore avuto l' e non parendogli che ad uomo religioso; com' egli era, istesse bene adoperarsi in cose di guerra, fece intendere a detti ese cutori; che farebbe quell'opera o in Carrata o in Fiorenza, e ch' ella sarebbe al promesso tempo condotta e murata al luo! go suo. Così dunque condottosi da Napoli a Fiorenza, gli fu subito fatto intendere dalla Sig. Donna Maria madre del Duca Cosimo, che egli finisse il S. Cosimo che già aveva cominciato con ordine del'Boinarroti per la sepoltura del Magnifico Lorenzo vecchio. Onde rimessovi mano lo fi

Tom. XI. Ebbe un figliuolo per nome Romolo pure scultore, che scolpiva in porfido e in pietre dure. Era della famiglia Ferrucci da Fiesole, dalla quale escirono molti bravi artefici. Vedi l'Abesedario Fittorico in Niccodemo Ferrucci pittore, dove si numerano tutti. Nota dell' Es, di Roma.

di fra Gio. Agnolo-montorsoli. 141 nì e ciò fatto, avendo il Duca fatto fare gran parte de condotti per la fontana grande di Castello sua milla ned avendo quella ad avere per finimento un Ergole in cima che facesse scoppiare Anted, a cui uscisse in cambio del fiato acqua di bocca che andasse in alto fu, fattone fare al Frate un modello assai grandetto; il quale piacendo a Sua Eccellenza, fu commessogli che lo facesse; ed andasse a Carrana a çayare, il marmo. Laddove ando il Frate, molto volentieri per tirare innanzi con quella occasione la detta sepoltura del Sannazaro, e particolarmente una storia, di figjire di mezzo rilievo. Standosi dunque il lirate a Carrara, il Cardinal Doria scrisse di Genova al Cardinal Cibo, che a troyava a Carrara, che non avendo mai finița il Bandinello la statua del Principe Doriale e non avendola a finire altrimenti, che procacciasse di fargli avere valentuomo scultore che la facesse; perciocche avea cura di sollecitare quell'opera: la quale lettera avendo ricevuta Cibo, che molto innanzi aveva cognizione del Frate, fece ogni opera di mandarlo a Genova. Ma egli disse sempre non potere e non volere in niun modo servire sua Signoria Reverendissima, se prima non soddisfaceva all obbligo e promessa che aveva col Duca Cosimo. Avendo, mentre che queste cose si trattavano, tirata molto innanzi la sepoltura del Sannazaro, ed abbozzato il

INTERIOR OF SIENCE OF THE SECOND SECO marano dell' Ercelle, se ne venne con esso a Figurenza; dove con molta prestezza a studio is conduste a lal termine, che poce avrebbe penato a fornirlo del tutto , se: a vesse seguitato di lavorarvi. Ma essendo useita una weer, che il marmo a gran pezza non riusciva opera perfetta come il modello, e che il Frate era per averpe, difficoltà a rimettere insieme le gambe. dell' Ercole, ohe non riscontravano col torso, Messer Pier Francesco Riccio Maggiendemo, che pagava la provvisione al Frate, cominció, lasciandosi troppo più volgere di quello che dovrebbe un uomo, grave and andere molto rattenuto a pagarglielas credendo troppo al Bandinello ain che con ogni slorzo puntava contro a colui per vendicarsi dell'ingiuria, che par rea che gli avesse fatto di aver promesso, volen fare la statua del Doria (1), disopbligato che fosse dal Duca. Fu anco opinione, che il favore del Tribolo, il quale so faceva gli ornamenti di Castello, non fosse inl d'alcun gievamento al Frate, il quale moi comunque si fosse, vedendosi essere histrattato dal Riccio, come collerico e sdegnosa, se u' andò a Genova; dove dal Cardinal Doria e dal Principe gli fu allogata 👍 la statua di esso Principe, che doveva

<sup>(1)</sup> Vedi nel Tom. XI. a cart. 280. 188. eq. nella: 115. Vita del Bendinello.

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLI. 143: porsi in sulla piezza Doria alla quale avendo messo mano, senza, però intralisciare del tutto l'opera, del Sannazaro; mentre il Tadda lavorava, a Carrara dil resto degli intigli e del quadro la fini con molta soddisfazione del Principe e de Go. novesi. E sebbene la detta statua era statu fatta per dover essere; posta in sulla piazza Doria, fecero nondimeno tanto i Gel: nevesi, che a dispetto del Frate ella fitti posta in sulla piazza della Signoria, nonostante che esso Frate dicesse, che avendola lavorata, perche stesse isolata sopra i un basamento, ella non poteva stair bene v ne avere la sua veduta accante a un music ro. E per dire il vero uon si può far neggio, che mettere un opera fatta per un Juogo ir un altro, essendo che l'artefice nell'operare si va, quanto ai lumi e le vedute, accomodando al luogo, dove dec essere la sua o scultura o pittura collocata. Dopo ciò vedendo i Genovesi, e piacendo molto loro le storie e altre figure fatte per la sepoltura del Sannazaro, vollono, che il Frate facesse per la loro Chiesa Cattedrale un San Giovanni Evangelista, che finito, piacque loro tanto, che ne restarono stupefatti. Da Genova partite finalmente Fr. Gio. Agnolo, ando a Napoli, dove nel luogo già detto mise su la sepoltura detta del Sannazaro, la quale è così fatta. In su i canti da basso sono, due: piedistalli, in ciascuno de quali è

¥17.4 infagliata l'armo di esso Cantiamio. a mel mezzo di questi è una lapida di braccia: uno e mezzo, nella quale è intagliato l'a pitaffio, che Jacopo stesso si fere, sester a nuto da due prittire. Dipoi copes cincotino 4 dei detti piedistalli è una statua di marmo :: tonda a sedere alta quattro braccia, cioè : Mmerva ed Apollo (1), ad is careno a queste fra l'ornamento di due mensolasit che sono dai lati, è una storia di brascia. due e mezzo per ogni verso, dentro le quale sono intagliati di basso rilievo Fara... ni, Satiri, Ninfe, ed altre figure che such : nano e cantano, nella mamera che ha scritto nella sua dottissima Arcadia di versi. pastorali quell'uomo eccellentissimo. Sograi: questa storia è posta una cassa tonda di bellissimo garbo e tutta intagliata e ador. na molto, nella quale sono il cosa di quel u poeta; e sopra essa in sul mezzo è in una base la testa di lui ritratta dal vivo con: queste parole a piè: ACTIUS SINCERUS.

<sup>(1)</sup> Non vi ha dubbio che l'ogera è bellissima, ... quanto all'artifizio della scultura, perendo fatta non di marmo, ma d'avorio, anzi piuttoste di carne) ma quanto al pensiero è veramente strazo, e poco religio. so, perendo piuttosto un sepolero d'un Gentile; e questo anche disdice più, per esser quasi attaccato all'alter maggiore, al quale il sepolero resta di dietro intermediatamente, come se fosse la tavols di quell'altere, E poi non fa bella lega quell'Apollo e quella Minerva con S. Jacopo e S. Nazzaro, e questi Santi col bimari e rilieve d'un baccanale. Nota dell'Edia. di Roma.

DI FRA 410. AGNORO: MONTORSOLL. 145 accompagnata da due potti con l'ale a rico d'Amori, che intorno hanno alcuni libri. In due nicchie poi sche sono dalle bande nell'altre dut faços della campella, sono sopra dese besc due figure tonde di marmoveritte e di tre braccia l'una o poco più, cioà S. Iscopa Apostelo, e S. Nazzaros Mariata dunque, nella guisa che s'è detta papara primaseso soddisfattissimi i datti. Signori esecutori e tutto Napoli. Dopo ricordandosi il Frate d'avere promotso al Principe Doria di tornare a Genova per fargli in S. Matteo la sua sopolitura e ornare tutta quella Chiesa, si parti subito da Napoli, e andossene a Genowa, dove arrivato e fatti i modelli dell'opera che doveva fare a quel Signore, i qualigli piacquero infinitamente, vi mise mann can buona provvisione di danari a buon: namero di maestri. E così dimorando: il Frate in Genova fece molte amicizio. di Signori e uomini virtuosi, e particolarmente con alcuni medici che gli furono di molto ajuto; perciocchè giovandosi l'un l'altro, e facendo molte notomie di corpi uwani, e attendendo all'architettura e prospettiva, si fece Fr. Gio. Agnolo eccellentissimo. Oltre ciò andando spesse volte il Principe dove egli lavorava, e piacendogli i suoi ragionamenti, gli pose grandissima affezione Similmente in detto tempo di due suoi nipoti, che aveva lasciati in custodia a maestro Zaccheria, glie no Vasari Vol. XIII.

in mandato uno chiamato Angelo giovane Ar helf ingegno e costumato : e poco appuesso dal medesimo un altro giovanetto Chiamato Martino figiluolo d'un Bartolommeo sarto; de quall ambidue giovani, insegnando loro come gli fossero figliuoli ar servi il Frate in quell'opera che aveva fra mand della quale ultimamente venuto a fine, messe su la cappella, sepoltura e ult ornamenti fatti 'per 'quella Chiesa'; la quale facendo a sommo la prima na vata del mezzo una croce, e giù per lo manico tre, ha l'altar maggiore nel mezzo e in testa isolato. La cappella dunque retta 'ne cantoni da quattro gran pilastri,, i quali sostengono parimente il cornicione che gira intorno, e sopra cui girano in mezzo tondo quattro archi, che posano alla dirittura de pilastri; de quali archi tre ne sono nel vano di mezzo ornati di finestre non molto grandi; e sopra questi archi gira una cornice tonda, che fa quattro angoli fra arco e arco ne canti, e di sopia fa una tribuna a uso di catino, Avendo dunque il Frate fatto molti ornamenti di marmo d'intorno all'altare da tutte quattro le bande, sopra quello pose un bellissimo e molto ricco vaso di marmo per lo SS. Sacramento in mezzo a due angeli pur di marmo, grandi quanto il naturale. Intorno poi gira un partimento di pietre commesse nel marmo con bello, variato andare di mischi e pietre rare

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLL. 147 come cono serpentini, porfidi, e diaspris e nella testa e faccia principale della capo pella fece un altro partimento dal piano del pavimento insino all'altezza dell'altare di simili mischi e marmi, il quale fa basamento a quattro pilastri di marmo. che fanno tre vani. In quello del mezzo 2 che è maggior degli altri, è in ma seppla. tura il corpo di non so che Santo, e in, quelli dalle bande sono due statue di marmo fatte per due Evaugelisti. Sopra questo, ordine è una cornice, e sopra la cornice, altri quattro pilastri minori, che reggono, un'altra cornice che fa spartimento per, tre quadretti, che ubbidiscono ai vani di; sotto. In quel di mezzo, che poss in sulla, maggior cornice, è un Cristo di marmo, che risuscita di tutto rilievo e maggior del naturale. Nelle facce delle hande ribatta. il medesimo ordine, e sopra la detta se-. poltura nel vano di mezzo è una nostra. Donna di mezzo rilievo con Cristo morto; la quale Madonna mettono in mezzo David Re e S. Gio. Battista, e nell'altra è S. Andrea e Geremia profeta. I mezzi tondi degli archi sopra la maggior cornice. dove sono due finestre, sono di stucchi, con putti intorno, che mostrano ornare la. finestra. Negli angoli sotto la tribuna sono quattro Sibille similmente di stucco, siccome è anco lavorata tutta la volta a grottesche di varie maniere. Sotto questa cappella è fabbricata una stanza sotterranea;

■編集 しがはうとおかてとらい▼6年の第二年の本 nella invale : scendendo : per scale di mar month vede in testa una cassa di marma gen due putti sopra : palla quale doveys esseran posto in a proper predo isia istato infatto dono la suga morta il corpo di essa Si gaore Andrea Dorià le dirimpetto alla casse sopratuin altere dentro atun hellissimo yaso di bronzo, che su satto e rinetto da chi si fosse che lo gettosse divinamente, a al quanto del legno della Santissima Croce sopra qui fu gracifisso Gesù Gristo heder fletta, il qual legno su donato a esso Prip sipe Deria dal Duca di Savoja, Sono le miriete di detta tomba tutte increstate di marmo, e la volta lavorata di stucchi d'oro con multe storie de fatti egregi de Derie: il pavimento è tutto spartito di yaria pietre mischie, a corrispondenza della nolta. Sono poi nelle facciate dalla crocie ra della navata da sommo due sepolture di marmo con due tavole di mezzo riligvo; in una è sepolto il Conte Filippino Doria, e nell'altra il Sig. Giannettino della modesima famiglia. Ne pilastri, dove comincia la navata del mezzo, sono del bellissimi pergami di marmo, e dalle bande delle navate minori sono spartite nelle facciate con bell'ordine d'architettura alcane cappelle con colonne ed altri mola ornamenti, che fanno quella Chiesa, essere un opera veramente magnifica e ricchiss ma. Einita la detta Chiesa, il medesime Principe Doria sece mettere mano al 440

DI FRA CIO. ACNOLO MONTORSOLI. palazzo, e fargli nuove aggiuate di fabi Miche e giardini bellissini dhe furono fattl con ordine del Frates illiquale avera Win tiltimo fatto dalla parte diquizi di deub palazzo" up viva d'offece di marmo the boltro marriado di stondo riliévo che Versa fin grani copia detta pela detta pe schiera; simile al qual mostro ne fece un altre a que Signori; che fu mandato in Ispagna al Granvela. Fece un gran Nettuno di sincco, che sopra un piedistallo fu postbuiel giardino del Principe. Fece di marmo due ritratti del medesimo Principa E'dite'di' Carlo V., che furono portati da Coves in Ispagna. Furono molto amici del Prate, mentre stette in Genova, Messer Cipriano Pallavicino, il quale per essere di molto giudizio nelle cose delle nostre arti, ha praticato sempre volentieri con gli artefici prù eccellenti e quelli in ogni cosa favoriti; il Sig. Abate Negro, Mess. Giovanni da Montepulciano, ed il Signor Priore di S. Matteo, ed in somma tutti I primi Gentiluomini e Signori di quella Città; nella quale acquistò il Frate fama e ricchezza. Finite dunque le sopraddette operer, si parti Fr. Gio. Agnolo di Genova, e se n'andò a Roma per rivedere il Bonarroti, che già molti anni non aveva veduto, e vedere se per qualche mezzo avesse potuto rappiccare il filo col Duca di Fiorenza, e tornare a fornire l'Ercole che aveva lasciato imperfetto. Ma arrivato

a Roma, dove si compro un cavalierate di S. Piero, inteso per lettere avute da Riorenza, che il Bandinello, mostrando aver bisogno di marmo e facendo a cre-dere che il detto Ercole (1) era un marmu storpiato Laveva spezzato con licenza del maggiordomo Riccio e servitosene a far sornici per la sepolture del Sig. Giovanni. la quale egli allora lavorava, se no prese tanto sdegno, che per allora non yolle altrimenti tornare a rivedere Fiorenza; parendogli che troppo fosse sopportata la presunzione, arroganza, ed insolenza di quell'uomo. Mentreche il Frate si andaya trattenendo in Roma, avendo i Messinesi deliberato di fare sopra la piazza del lor Duomo una fonte con un ornamento grandissimo di statue, avevano mandati nomini a Roma a cercare d'avere uno et cellente scultore; i quali uomini. sebbene everano fermo Raffaello da Montelino perche a infermò quando appunto voleva partire con esso loro per Messina, fecero altra resoluzione, e condussero si Frate, che con ogni istanza e qualche mezzo cercò d'avere quel lavoro. Avendo dunque posto in Roma al legnajuolo Angelo suo vipote, che gli riusci di più grosso ingegno che non aveva pensato, con Marti-

I Sele Westen & steppt of spiles in mannit

<sup>(1)</sup> Vedi Tom. XI. a pagg. 299. e segg.

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLI. 151 no (1) si parti il frate, e giunsero in Mes sipa del mese di Settembre 1947 : deve accomodati di stanze, e messo mano a Tare il condutto dell'acque che vengono di lontano ed a fare venire marmi di Carrata, condusse con l'ajuto di morti scarpellini ed intagliatori con molta prestezza duella fonte che e cosi fatta. Ha, dico, gresta fonte otto facce, cioè quattro grandi e principali e quattro minori, due delle quali maggiori, venendo in fuori, far-no in sul mezzo un angolo, e due andaudo in dentro, s'accompagnano con un'al-tra faccia piana, che fa l'altra parte dell'altre quattro facce, che in tutto sono otto. Le quattro facce angolari, che vengo alle quattro piane che vanno indentre: e nel vano è un pilo assai grande, die ricere acque in gran copia da quattro finni di marmo, che accompagnano il corpo del vaso di tutta la fonte intorno intorno alle dette otto facce, la qual fonte posa sopra un ordine di quattro scalee che fanno dodici facce, otto maggiori che

come è detto sopra, di Fr. Gio. Agnolo. Il P. Orlandi le chiama Martino da Messina, forse perchè il Vasari nel fine di questa Vita dice: Essendo Martino venuto da Messina; ma qui dice, che fu dal Frate condottovi de Firenze; talché piuttosto sembrava che lo dovesse appellar Fiorgatino. Nota dell Ed. di Roma.

記**るとは、これ、東保保証の** MOPROPROPROPE - imenitarp s colognalish marsical alegand, e conglosticidove isono impidi, e sotto i quattro as flimi. Sond le sponde alte palmi simpue. a me in distemp angulo (che autti farmo denti face ) facorismento un Termine. La cirse conferenza del primo baso dall'otto facce rozapalmile il pliametro è 34, e in riae scuria delle dette venti. facce è intagliata una storietta di marmo in basso relievo o con poesie di cose convenienti a fonti e an acque, come dire il cavallo Pegaso che fa # - Palil fonte Castalio, Europa che passa ilemaeverequicaro che volando cade nel medesimo, 1916 Aretusa conversa in fonte, Jason che passa and illumere cal montone d'oro. Narciso conwerso in fonte. Diana nel fonte che consurverte Attpone in cervio, con altre simili. -18. Negli otto angoli, che dividono i sisalti delle scale della fonte, che saglio due a gradi andando ai pili ed ai fiumi, e quattro alle sponde angolari, sono otto mostri marini in diverse forme a giacere sopra el scerti dadi con le zampe dinanzi, che posano sopra alcune maschere, le quali gettano acqua in certi vasi. I fiumi che sono in sulla sponda e i quali posano di dentro attibopra un dado tanto alto, che pare che seggano nell'acqua, sono il Nilo con sette putti, il Tevere circondate da una infinità di palme e trofei, l'Ibero con molte vitstorie di Carlo V., ed il fiume Cumano vicino a Messina, dal quale si prendono Lacque di questa fonte, con alcuna storie

DI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLE, 253 sireminfe fatte con billo seguidgragioni, e Essimaimo a questo piano di diesi qualmi gono organizati getti di acquarqueisissimi s atto ne infamo le maschere dette quattre, i fiumi, siser-quattre alcuni passivalticsette palut, i sontualicatando nel vani viritti e con la testa - m fuora . . géttama machula dalla parter della mainappior feocla. Nel mezzo dell'otto facce ove sepra sua dado salto quattro palmi sono s isopra ogniticanto una Sirena con l'ale e si senza braccia, e sopra queste, la quali meliannedano nel mezzo, sono quattro Triezizzi alti otte palmi, i quali anchlessi con 36stle code annodate e con le braccia reggono u nun grań tazza, nella quale gettano abqua es quattro maschere intagliate superbamente; of offe meizo alla quale tazza sorgendo un pie-Bade tondo sostiene due maschere hrutassime fatte per Scilla e Cariddi, le quali sussono conculcate da tre Ninte ignude granimodi seie palmi l'una sopra le quali è posta sud ultima tazza che da loro è con le bracog ciansostenuta; nella quale tazza facendo basamento quattro delfini col capo basso once con le code alte, reggono una palla, entité meszo alla quale per quattre teste esce no acuma che va in alto, e così dai delfini, otocopea i quali sono a cavallo quattro putti straindi. Finalmente nell'ultima cima è una str figura armata rappresentante Orione stella celeste, che ha nello scudo l'arme della Whitth di Messina, della quale si dice, o mintanto si favoleggia, essere stata edifi-

着音集:Jates , com () 平 (Michiga) 。 gatrice. Così fatta dunque è la detta fonte di Messina i pancorche, non si possa così ben con lemparole, scome si farebbe cal disegno dimestrarla. E perchè ella piacque molto a Messines, igliene feciono fare unigitza ja salla mazina, dore è la dogapa, la quale riusci anch essa bella e nichissima; ed, ancorche quella, similmente sia a otto facce, è nondimeno diversa dalla sopraddetta: perojecche questa ha quattro facco di scale, che sagliono tre gradi, e quettro caltre minori mezze tonde, sopra, le quali, dico, è la fonte in otto faccent e le sponde della fontana grande disetto hanna ai pari di loro in ogni, angolo un piedistallo integlieto, e nelle facce della parte dinanzi na altro in mezzo a quattro di esse Dalle parti poi dove sogo le scala tonde , è un pilo di marmo a ovato , nel quale per due maschere che sono nel par zapetto sotto le sponde intagliate, si getta acquagin molta copia; e nel mezzo del bagno di questa fontana è un basamento alto a proporzione, sopra il quale è l'arme di Carlo V., ed id ciascun angolo di detto basamento è un cavallo marino, che fra le zampe schizza acqua in alto: e nel fregio del medesimo sopra la cornice di sopra sono otto mascheroni, che gettano all'ingiù otto nolle d'acqua; ed in cima è un Nettuno di braccia singue, il quale avendo il tridente in mano posa la gamba. vitte accepto a un dellino, sono poi della

DI FRA GIO. ACNOLO MONTORSOLI. 195 bande sopra due altribbasamenti Seille e Cariddi in forma disdue mestni mesto ben fatti con teste di cane e di flurie informoi La quale operu finital similarente piacque molto a' Messinesi, si quali avendo trevata un uomo secondouil gusto lore, diedere finite le fouti, principio alla facciate del Duomo, tirandola algunto innanzi ce dopo ordinarono di far dentro dodici cappelle d'opera Corintia, cioè sei per banda, epu P dodici. Apostuli di marmo di braccia cinque l'uno; delle quali tutte ne futono solamente finite quattro dal Frate, che vi fece di sua mano un S. Piero ed un S. Pao lo, the farono due grandi e molte buone figure. Doveva anco fare in testa delle maggiore un Cristo di marmo com ricchismmo ornamento d'intorno, e sotto ciascuna delle statue degli Apostoli: una steria di basso rilievo, ma per altera non fece altro. In sulla piazza del medesimo Duomo ordinò con bella architettara il tempio di S. Lorenzo, che gli fu molto lodato: In sulla marina fu fatta di suo ordine la torre del fanale; e mentre che queste cose si teravano innanzi, fece condurre in S. Domenico per il Capitan Cicala una cappella, nella quale fece di marmo una nostra Donna grande quanto il naturale, e nel chiestro della medesima Chiesa alla cappella del Sig. Agnolo Borsa fece in marmo di bassorilieva una storia, che fu tenuta hella e condotta con molta diligenza Fece

ARC TITUSHOLVON POTCHER VOIL FOR ILL anco condurre per là maro di S. Agnolt stchua perottina fontanti, e vi fece di sua mado un patto di marmo grande che versa ili tin vase molfo adomo e benissimo acicomedato", the 'fur tenutar bell' operate e al muro della Vergine fece un altra fontana con una Vergine di sua mano, che versa acqua in un pilo: e per quella che e po sta al palazzo del Sig. Don Filippo Lardes. fece un putto maggiore del paturale d'una certa pietra che s'usa in Messina, il qual putto, che è in mezzo a certi mostri e altre cose marittime, getta acqua in wa vaso. Fece di marmo una statua di quata tro braccia, cioè una S. Caterina martire molto bella, la quale fu mandata a Taurmina; luogo lontano da Messina 24, miglia, Furono amici di Fr. Gio. Agnolo; mentre stette in Messina, il detto Sig. Don Filippo Laroca e Don Francesco della medesima famiglia, Mess. Bardo Corsi, Gio. Francèsco Scali e M. Lorenzo Borghini, tutti tre Gentiluomini Fiorentini allora in Messina, Serafino da Fermo, e il Sig. Gran-Mastro di Rodi, che più volte fece operadi tirarlo a Malta e farlo Cavaliere; maegli rispose non volere confinarsi in quell'isola: senza che pur alcuna volta, conescendo che faceva male a stare senza l'abito della sua religione, pensava di tornure. L nel vero so io, che quando bene non fosse stato in un certo modo forzato, era risoluto ripigliarlo e tornare a vivere

DI FRA GIO. AGNOLO, MONTORSOLI. 157 da huon religioso, Quando, adungue al tempo di Rapa Paolo IV. l'appo, 1557, furopo tutti gli Apostati, lovyera efratati, astretti, a tognare allen lorg; religioni isotto gravissime pene suffroi Gip. Agoolo Jascio l'opere che aveva fra mane, le in suo luogo Martino superento, e da Massina del mesa di Maggio se ne venne a Napoli per tornare alla sua religione de Servi in Fiorenza, Ma prima che altro facesse, per darsi a Dio interamente, andò pensando come dovesse i suoi molti guadagni dispensare convenevolmente. E così dopo avere maritate alcune sue nipoti fauciulle popere, e altre della sua patria e da Montorsphi, ordino che ad Angelo suo nipote. del quale si è già fatto menzione si fossero dati in Roma mille scudi e comperatogli un cavaliere del giglio; a due spedali di Napoli diede per limosina buona somma di danari per ciascuno; al suo convente de Servi lasciò mille scudi per comperare un podere, e quello di Montorsoli stato de' snoi antecessori, con questo che a due suoi nipoti frati del medesimo Ordine; fossino pagati ogni anno durante la vita loro venticinque scudi per ciascuno, e con alcuni altri carichi, che di sotto si diranmo: le quali cose come ebbe accomodato. si scoperse in Roma e riprese l'abito con molta sua contentezza e de suoi frati , e particolarmente di maestro Zaccheria, Dopo venuto a Fiorenza, fu ricevuto a reduto

★報告: July to the the price of the above the tr dash amici s paventi con incredibile piacera in lletions Ma uncorche avesse deliberato al ficate di volère il rimanente della vita apendere in servigio di Dio nostro Simorbie dell'amina sua e starsi quietamenter in pace y godendosi " un cavalierato che s'era serbate; non gli venne cio fatto così presto. Pervioccho essendo con istanza chiamato a Bologna da maestro Grulio Bovio zio del Vascone Bovio, perche facesse nella Chicea de' Servi l'altar maggiore tutte di mermo e isolato; e oltre ciò una serioli tura con figure e ricco ornamento di pietre mischie e increstature di marmo, non pote mancargli, e massimamente avendosi a fare quell'opera in una Chiesa del suo Ordino Andato dunque a Bologna, e messo mano all'opera, la condusse in ventotto mesi, facendo il detto altare, il quale da un pilastro all'altro chiude il coró de'frati, tutto di marmo dentro e fuori, con un Cristo nudo nel mezzo di braccia due e mezzo e con alcun altre statue dagli lati. E l'architettura di quest'opera bella veramente e ben partita e ordinata e commessa: tanto bene, che non si può far meglio sil pavimento ancora, dove in terra è la sepoltura del Bovio, è spartito con bell'ordine, e certi candellieri di marmo e alcune storiette e figurine sono assai bene accomodate, e ogni cosa è ricca d'intaglio; ma le figure, oltrechè son piccole per la difficoltà che si ha di condurre pezzi gran-

di fra Gio. Agnorov montorsoli. 15th di di marmo a Bolognayanon somo pari all'architettura ne molto da essere lodate. Mentre che Fr. Gio Agnold, breorava cinc Bologna quest opera menme queslimbe in ció non era anco hen risoluto; andava: pensando, in che lungo potesse più comodamente di quelli della sua religione consumare i suoi ultimi anni, quando maestro Zaccheria suo amicisamo, che allora era priore pella Nunzista di Fiorenza, desiderando di tirarlo, e fermarlo in quel luogo. parlò di lui cal Duca Cosimo, ziduccudogli a memoria la virtù del Frate, e progando che volesse servirsene; a che aven»: de risposto, il Duca beniguamente mer chesi servirebbe del Frate, tornato che fosse: da Bologna, maestro Zaccheria gli scrisse: il tutto, mandatogli appresso una lettera : del Cardinale Giovanni de' Medici (1), nella quale il confortava quel Signore a ternare a fare nella patria qualche opera segnata. ta di sua mano; le quali lettere avendo. il Frate, ricevuto, ricordandosi, che messer Pier Francesco Ricci dopo esser vivuto pazzo molti anni era morto, e che simile: mente il Bandinello era mancato i quali pareva che poco gli fossero staticamici, riscrisse che non mancherebbe di ternare quanto prima potesse a servire sua Eccel-1. The same of the state of

<sup>(</sup>s) Il Cardinal Giovanni figituolo di Cosimu I. Nota

lenza Illustrissima per fare in servigio di quella non cose profane, ma alcun'opera sacra, avendo tutto volto l'animo al servigio di Dio e de suoi Santi. Finalmente dunque essendo tornato a Fiorenza l'anno. 1561. se n'ando con maestro Zaccheria a Pisa, dove erano il Sig. Duca e il Cardinale, per fare a loro Illustrissime Signorie riverenza; da quali Signori essendo stato benignamente ricevuto e carezzato dettogli dal Duca, che nel suo ritorno a Fiorenza gli sarchbe dato a fare un operi d'importanza, se ne torno. Avendo poi ottenuto col mezzo di maestro Zaccheria cenza dai suoi frati della Nunziata di po tere ciò fare, fece nel capitolo di quel convento, dove molto innanzi aveva fatto il Moise e S. Paolo di stucchi, come s'è detto di sopra, una molto bella sepoltura in mezzo per se e per tutti gli uomini dell'arte del disegno, pittori, scultori e architetti che non avessono proprio luogo dove essere sotterrati; con animo di lasciare, come fece per contratto, che que frati, per i heni, che lascerebbe loro, fossero obbligati dir messa alcuni giorni di festa e feriali in detto capitolo, e che ciascun anno il giorno della SS. Trinità si facesse festa solennissima e il giorno seguente un uficio di morti per l'anime di colora che in quel luogo fossero stati sot-

THE STO. SENGLO MONTONSOLI, 164 sto suo disegno adunque, avendo F. Gio. Agnolo e maestro Zaccheria Giorgio Vasari che era loro imo, ed insieme avendo discorso sopra le cose della Compagnia del disegno che al tempo di Giotto era stata creata (1) ed aveva le sue stanze avute in S. Maria Nuova di Fiorenza, come ne appare memoria ancor oggi all' altar maggiore dello spedale, dal detto tempo insino a nostri, pensarono con questa occasione di ravviarla, è rimetterla su. E perchè era la detta Compagnia dall'altar maggiore sopraddetto stata traportata ( come si dirà (2) nella vita di Jacopo di Casentino ) sotto le volte del medesimo spedale in sul canto della via della Pergola, e di li poi erà stata vilimamente levata e tolta loro da Don Isidoro Montaguti spedalingo di quel locce, ella si era quasi del tutto dismessa e più non si ragunava. Avendo, dico, il Frate maestro Zaccheria e Giorgio discorso sopra lo stato di detta Compagnia lungamente, poiche il Frate ebbe parlato di ciò coi Bronzino, Francesco Sangallo, Am-

<sup>(</sup>t) Vaggesi il Baldinucci, che parla molto a lunga di gnesta Accademia, e riporta gli statuti di essa nel Tem. I. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>x) De queste citazione della Vita di Jacopo da Cosentino si conosco chiaramente che queste Vite non sono sinte stampate con quell'ordine, col quale la seriese il Vasciri. Noto dell'Ed, di Roma.

minneto Vincenzio de Rossi Michel Ridelfo (1); ed altr molti scultori e wei 'de' primi, 'e manifestato loro Tanim suo', venuta la mattitia della 'SS. furero tarti i più nobili ed eccellenti tefici dell'arte del disegno in numero di ragunati nel detto capitolo dove s ordinato una bellissima festa i e dov eta finita la detta sepoltura e l'aftare rato tanto innanzi, che non mand se non' alcune figure che v'andavano marmo. Quivi detta una solennissima sa le fa fatta da un di que padri jina l'orazione în lode di Fr. Gio. Aguolo della magnifica liberalità che egli. I alla Compagnia detta , donando loro capitolo, quella sepoltura e quella ca pella; della quale acciocche pigliassero possesso, conchiuse essersi già profinal che il corpe del Puntormo, il quale er stuth posto in un deposito nel primo chic stretto della Nunziata, fosse primo di tui messo in detta sepoltura. Finita dunqu la messa e l'orazione, andati tutti in Chie sa, dove in una bara erand l'ossa de detto Puntormo, postolo sopra le spall de plù giovani, con una fiaccola per uno ed alcune torce girando intorno la piazza il portarono nel detto capitolo; if

nella Vita di Ridolfo. Nata dell' Ed. di Roma. Onu cool

Edan delos action proper a sticked ove prima eras paraton di panni dinson To a reality in the son and the sound is being the son in the son omine de altre cose simili: e così fu il deta pinti ed altre cose simili: e così fu il deta to l'uniormo collocato nella nuova sepola tura. Licenziandosi poi la Compagnia sifu ordinata la prima tornata per la prossima domenida, per dar principio, oltre al core pod della Compagnia, a pra scelta dei misgliori e creato un accademia, con l'ajuta della quale chi non sapeva imparasse a chi sapeva, mosso, da onorata, e lodevola sapeva, mosso da onorata e lodevola concorrenza, andasse maggiormente acqui-stando. Giorgio intanto, avendo di queste cose parlato col Duca e pregatolo a volsra cosi favorire lo studio di queste nobili ara come aveva fatto quello delle Lettere. endo riaperto lo studio di Pisa, creato, collegio di scolari, e dato principio l accademia Fiorentina, lo trovò tanto, disposio ad ajutare e favorire questa impresa giuanto più non avrebbe saputo desiderare. Dopo queste cose avendo i Frati, de Servi meglio pensato al fatto, si risolverono de lo fecero intendere alla Campagnia di non volere che il detto, capitolo servisse loro se non per farvi feste, ufici, e seppelire, e che in niun altro modo, volevano avere, mediante le loro tornate; e il ragunarsi, quella servitù nel loro convento. Di che avendo parlato Giorgio col Duca e chiestogli un luogo, sua Eccellenia disse avere pensato di accomodarna. loro uno dove non solamente potrebbono

una Compagnia, ma campo di mostrare lavorando la vittu lo o: e poco dopo scrisse e fece intendere Messer Lelio Torelli Monaci degli Angeli, che accomodassono la detta Compagnia del tempio stato cominciato nel loro monasterio da Fili Scolari (2) detto lo Spano. Ubbidirodoli Trati, e la Compaguia d'alcune stauze, nelle quali si raguno più velte con buona grazia di que padri cite anco nel loro capitolo proprio gli accettarono alcune volte molto cortesemente. essendo poi detto al Signor Duca che al cuni di detti Monaci non grano delotti to contenti, che là entro si edificasse Compagnia, perche il monasterio avico he quella servitù, ed'il detto tempio! quale dicevano volere con l'opere 1800 fornire, si starebbe quanto a loro, a qu modo, Sua Eccellenza fece sajoere al uomini dell'accademia, che già aver avuto principio ed aveva fitta 8. Luca nel detto tempio", che Monaci, per quanto intendeva non mone

<sup>(</sup>t) Messer Lelio Torelli da Fano auditore del Das Cosimo, eccellente nelle lèttère, nella legge e nelle prudenza. Nota dell'Ed. di Rome.

(2) Questo tempto fu cominciato dell'Brunelle del Brunelle del Brunelle del Brunelle del Brunelle del Brune.

BI FRA GIO. AGNOLO MONTORSOLI. 165 di buona voglia li volevano in casa, non mancherebbe di provveder loro un altro luogo Disse oltre ciò il detto Signor Duca, come Principe veramente magnanimo che a non solo voler favorire sempre la delta sceademia, ma egli stesso esser capo, guida e projectiore, e che perciò creerebbe anno per anno un luogotenente, che in sua vereplater venisse a tutte le tornate : e cost facendo per lo primo elesse il Reverendo Bon Vincenzio Borghini spedalingo degl' Inngcenti delle quali grazie ed amorevolezzo mostrate dal Sig. Duca a questa sua nuova accademia fir ringraziato da dieci de più vecchi ed eccellenti di quella. Ma perchè della riforma della Compagnia e degli ordini dell'accademia si tratta largamente ne caipitoli che furono fatti dagli uomini a ciò deputati ed eletti da tutto il corpo per riformatori, Fr. Gio. Agnolo, Francesco da Sangallo, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Michele di Ridolfo, e Pier Franpesco di Jacopo di Sandro (1), coll'intervenio del detto luogotenente e confemmazione di Sua Eccellenza, non ne dirò altro in questo luogo. Dirò bene, che non piacendo a molti il vecchio suggello e arme

solo de la Vaseri ripone tra gli scolari d'Andres del seno in me della sua vita questo Pierfrencesco, del seno in menzione sucora nella descrizione degli apparati falli per de nozze di Cosinto, L. Nota dell' Ed. di Roma.

nt era dio. Adrese vortorsoll. 362 obvero linsegna dolka Compagnia, iloguale era an bue con l'ali, a giaceston sullain dell' Branzelista. S. Lucking chemprainatori peroid etro ciascumo di cesso o mastrasse con in ldisegno il: parer shon; sie vides i più biil capricci e le più stravaganti a hella funtasie che si possano immaginarei(1) 843 non perciò e anco risoluto interpmente quale debba essere accettato, Mariano, ini santo discepolo del Fusta, essendo da Mes sina venuto a Riogenza, im poobiosierai morendosi , fu sotterrato mella mempitura detta, stata fatta dal suó: macetro : e; non molto poi nel 15641 fu mella medesino con concretissime ecoquian softerrato a fiss padre Fr. Gio Agnolo state soultons escale lente, e dal molto Reverendo andattissimo muestro Michelagnolo pubblicamente nel bempio della Nunziata lodato con una gunko bella erazione. E nel vero banno de matri esti per molte cagioni grand' obblisos in Fr. Giovann' Agnolo per avere loro pertale infinite amore, e agli artefici dioquelle parimente ; e di quanto giorementansia stata e sia l'accademia che quasi da lui nel modo che si è detto ha avuto principio e la quale è oggi in protezione del Sig. Duca Cosimo e di sua ordina si gund in San Lorenzo nella sagresta (suo len che miori in Portregicia il di si allo il este di cica di cica di 14 (v) Wedt ill Tom. Is delle Lettere Pitterickest ill 15 le and the security of all all all all a land a land as a land and a land and a land and a land a land

DI FRA GIO. AGNOLU MONTORSOLI. BAY PARTIBOVE . 80000 (tunt') opere dimentiura di Michelagnolo: si può ida questo consecens Und such pure such esequie di esso Boins 16th oche forono per opera de matricarto Her e von Pajuto del Principe, montdice maghifiche, ma pecomene che reali, della duali si ragionera nolla Vita sun, mainif molteralité cosé liente per la conservant inheliestal, e per non essere indegni ac-Bademici , euse marevighose operato. Ma Hattleolar Mente nelle wezze dell'allustrissie Mull Vignor Principe di Piorenza e du Siene Medici e della Seremisima Reina Giovanna d'Austria, Come da altri interamente è stato con cordine raccontato, e da noi sarà a luiogo Will comede largamente replicato (1) Ion Epertiocche pon solo in questo buon Padre; ma in altri ancora, de quali si è fallonato di sopra, si è veduto e vede con Middlente che i buoni religiosi (non me-Most the melle settere, nei pubblici studi t niepisacri conciij) sono di giovamento al mondo e'd'atile nell'arti (1) e negli eserint ob leasting . . . -रंगारांचम् सस्तरहाः

cizj più nobili, e che non hanno a vergognarsi in ciò dagli altri, si può dire nea essere peravventura del tutto vero quello. che alcuni più da ira e da qualche particolare sdegno, che da ragione mossi e da verità, affermarono troppo largamente di Jore, cioè che essi a cotal vita si danno, come quelli che per viltà d'animo non hanno argomento, come gli altri nomini, di civanzarsi. Ma Dio gliel perdoni. Vine Fr. Giovann' Agnolo anni 56. e mori all'ultimo d'Agosto 1563.

<sup>#</sup> c. 238. 239. e Pr. Gio. Am anch' esso scultere. Note dell' Ed. di R

oloj pru milili, e elic mon hanno a vergrave erel men in i dugli alvi di puo dire non
ever men menero un di tritto vero quello,
colore con a di tratto vero quello,
vero colore con a di tratto vero quello,
vero colore con a di tratto di elemente
di di colore con a di tratto di elemente
di di colore con a di colore con di elemente di
di colore con a di colore con a di elemente
di di colore con a di colore con di elemente
di di colore con a di colore con di elemente
di di colore con a di colore con di elemente
di colore con alle colore con di colore colore colore di colore colore di colore di

## ATIV

Ľ 1



Nancesco Salviati

## VITA

DI

## FRANCESCO

DETIO

## DE SALVIATI

PITTORE FIORENTINO.

l'u padre di Francesco Salviati, del quale il presente scriviamo la vita, ed il quale nacque l'anno 1510., un buon uomo chianato Michelagnolo de' Rossi tessitore di telluti; il quale avendo non questo solo, ma molti altri figliuoli maschi e femmine, perciò bisognoso d'essere ajutato, aveva

secon medetimo deliberato di volere peri ouhi modo che firancesco attendesse al salos mestiero di tessere velluti. Me il giorinota to che ad altro avera volto l'aminguedo al seut indispisceva il mestiero, di quell'artist consecute anticumente cla fosse rescritatali du persone non dico nobili, ma assai aginte e ricche, mal volentieri in questo seguiv tava il volere del padre. Anzi praticando nella via de Servi, dove aveva sua masa b con; i figlindia di Domenico illa biini matof vivino e cittadino orrevole, si vedeva tattee volto a cestumi gentili ed morati e molto inchinato al disegno; nella qual cosa gli fu un pezzo di non piccolo ajuto un sue cugino chiamato il Diacceto orefice e giusti vane che aveva assai buon disegno. Imper rocche non pure gl'insegnava costui quali poco che sapeva, ma l'accomodava di molti disegni di diversi valentuomini sopra i quali giorno e notte nascosamente dal padea con incredibile studio si eseccitava Francesco. Ma essendosi di ciò accostos Domenico Naldini, dopo aver bene esam nate il putto, fece tanto con Michelaguolos suo padre, che lo pose in bottega del 2101 a imparare l'arte dell'orefice; mediante la quale comodità di disegnare fece in pochie mesi Francesco tanto profitto, che ognuno si stupiva : e perehe usava in quel tempo, una "compagnia di giovani erefici e pittoris trovarai alcuna volta insieme, ed amlara il di delle feste a diseguare per Fiorenzen

DI FRANCESCOTDE BALVIATI. Hopere più bidate, miuno di floto miù si affatiba vezabecom più amore di quello che facevao Francisco initi giovanio della munali dosopagnia evano Nanni di Prosperb (1) delte: Corniole, Francesco di Girolamo dal Brato verefice & Namoccio da S. Giorgio o e molti eltri fanciulli, che poi siuscinent valentuomini nelle lero professioni. In que sto tempo essendo anco ambidua fanniullia divermero amicissimi Francesco e Giorgio Vasami in questo modo. Li anno 1513, pascando peri Areizo Silvio Pasactini Cardinala di Cortena, come Legato di Papa Clement te VII. Antonio Vasari suo parente menò Giorgia suo figliuol maggiore a fare revereman al Cardinale; il quale veggendo quelputta, che allora non aveva più di nogaalumi, mer la diligenza di M. Antonio da illion the same of

Et Pristat di Prospero delle Cornicie; cice agliunde di Rruspero, ch' era integliatore di cornicie. L'equitiva simo Sig. Dottor Giulianelli nelle Memorie degl' intagliatori moderni di pietre dure a c. 43. trova questa espressibilité equivous; non sapendo discernere; se l'intagliatore e feste, il padre a il figliuplo. Ma una notizia comunicatami cortesemente dall'eruditissimo Sig. Manni fa vedere; che la cosa sta come io ho detto. La notisia consistato nelle parele d'un compromesso che si consessa nell'archivio generale di Fiorenza, che dicono: Propierus Lidavici Joannes intagliator corgnolarum de Fiorenti tili pimpromittic litere sias etc. Questo atrumente di mogatificato in figliuolo a Prospero, ed essendo forse vivo suo padre, volta rifare il nomo Giovanni. Neta dell'Ed. di Banaspi (il 1).

I William I to him to

poeta (1) Aretino essere nelle di maniera antrodotto che ente una grap parte dell'Encide io che gliela volle: sentire regiti da Guglielmo de Marcilla pitt ancese (a) aveva imparato a disegna ino che Antonio stesso gli conduces putto a Fiorenza. Dove postolo in ca di M. Niccolò Vespucci Cayalier di Red che stava in sulla coscia del ponte sopra la Chiesa del Sepolero, ed acconcio lo con Michelegnolo Bonarroti venne la cosa a notizia di Francesco. stava nel chiasso di Messer Bivigliano, do ye suq padre teneva una gran casa a gione che riusciva il dinanzi in Vacche reccia, e molti lavoranti; onde perchè ogni simile ama il suo simile, fece tanto che divenue amico di esso Giorgio per mezzo di M. Marco da Rodi gentiluomo del deti Cardinale, di Cortona, il quale mostro Giorgio, a cui piacque molto, un rit di mano di esso Francesco, il quale po innanzi s'era messo al dipintore con Jiano Bugiardini (3). Il Vasari intanto non

(3) Vedi la sua Vita hell XII Tomo a c. 335

The Chart Samuel

Tellere nella Vita del Lappoli e altrove. Vedi Tomili del Roma.

di Roma.

10 Vedi la sua Vita nel Tomi. 1211. 4 2. 53.

DI FRANCESCO DE SALVIATI. lasciando gli studi delle lettele o d'office del Cardinale si tratteneva ogni giorno due ore con Ippolito ed Alessandron de Mediet sotto il Pierio (1) lor maestro e valentuo mo. Questa amicizia dunque contratta come di sopra, fra il Vasari e Francesco fu tale, che duro sempre fra loro, ancor-che per la concorrenza e per un suo modo di parlare un poco altiero che aveva detto Francesco fosse da alcuni creduto altrimenti. Il Vasari dopo essere stato alcuni mesi con Michelagnolo, essendo quell'eccellente uomo chiamato a Roma da Papa Clemente per dargli ordine che si cominciasse la libreria di S. Lorenzo, fu' da hij avanti che partisse, acconcio con! Andrea del Sarto; sotto il quale attendendo Giorgio a disegnare, accomodava continuamente di nascoso dei disegni del suo maestro a Francesco, che non aveva maggior desi-derio che d'averne e studiarli, come faceva giorno e notte. Dopo essendo dal Magnifico Ippolito acconció Giorgio con Baccio Bandinelli (2), che ebbe caro avere

<sup>(1)</sup> Pierio Valeriano letterato celebre, e noto per la superiopere tante volte stampate, su maestro, como di qui si raccoglie, d'Ippolito de Medici, che su poi cardinale, a d'Alessandro poscia Duca di Firenze. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il Sig. Lepisio nel Catalogo ragionata de quadri del Re di Rraccia. Tema de a c. 52. dice che Giorgio e Cecchino lasciarono la scuola d'Andrea, e impararono.

DE TERM RECT PROPERTY quel: putta: appresso i dinse e insegnarell'a fener tunto cohe: vi itisò anes francesca com molor utilità dell'uno e dell'altro : perà ciocehè impararono e fecero estando insiè ma più frutto in un mest, che non ave vano disto diseguando da loro in due annisiccome anco fece un aktorgiovinetto sobo similmente stava allora col Bandinello. chiamato Nannoccio dalla Costa San Giori gio (1), del quale si parlo peco fa Besento do poi l'anno 15270 cacciati i Medici di Fionenza, nel combatterei il palazzo della Signonia su gestata d'alto una banen pet? dare addosso a coloro che combattevano la porta; ma quella, come volle la sertes percesse un braccio del David di marristi del Bonarroti che è sopra la riughiera a canto alla porta, e lo ruppe in tre pezzi ວາ ຊຸດຄົ້າ<sub>ກາ</sub> ກ່າວ ເວັດໄດຽນໄ**ວ** . energy (17 , -17)

più in due mest sotto il Bandinelli, che in due anni alueve, rienvando ciò da questo luoge del Tasari Quella sta proppaizione forae parve strana, com ella arrebbenta a diesto autore, onde procura di balvarla coll eccelletza del disegnare di Baccio. Ma quanto Baccio etila concetto nel disegnare, tanto era Andrea il fanto escribia di Vasari non dice, che facessero più frutto in un mesa, col bandinello, che in due anni sotto Andrea; ma cha profittamato pitti madiando sotto la directione di Baccio, che non avenanta fatto in due anni i disegnando annani maestro, Nota dell' Ed. di Roma.

Chi st w

dre & 1 1, 5 976

(1) Di Nannoccio della Costa di S. Giorgio naminato pochi versi addietro, e net Tom. IX: 2 C. 107 El dice, che fu scolare d'Andrea del Sarto, e che ando in Emincia cot Cardinale di Tormone. Notal dell'Eliza Romano con con alla con collegione della collegione de

DI FRANCESCO PRESALVIATI. persheréiseado stathi dettinguezinhen terme tre, gippai sepra essou da mismo statii race colti .: ando Enanceson : a: . htované: ad- politic verghio, Giargio e. e. dettogli: l'animo Jecois cosi fanciulli come erane andaroud in piase zane di mezeo hi soldati della quardian sicomosios, pensare a periodo mismo y tolamonia peznigia quel braçoia, e nel chiasec di Mo Bivigliano li portarogo in casa di Mischelagnole padre di Francesco; donde avue tili poseal Duca Gosimo Liufean sol tempo rimettere al loro luogo con perni di rame. Standesi dono i Medici fisorii, e convessi ih detto: Cardinale di Cortona, Authrio Vasari micandusse il figliuolo in Arezzo con non poco dispiacere di lui e di Framesco che si ama vano come fratelli. Ma non istet tongymolia l'uno dall'altro separati, perso ciocche essendo per la peste, che venne l'Agosto seguente, morto a Giorgio il padre ed i migliori di casa sua, fu tanto con lettere stimolato da Francesco, il quale 3 fue per morirsi anch' egli di peste, che torno u Piorenza, dove con incredibile studio per ispazio di due anni cacciati dal bisogno e dal desiderio d'imparare, fecere acquisto maraviglioso; riparandosi insiema. col detto Naunoccio da S. Giorgio tutti e travin hottaga di Raffaello del Brescia (1)

<sup>(1)</sup> Vene mi ricordo d'aven sentito amadasse Ball de facilo del Brescia in nessuno autore, perlochè credo

Y142" pittore; appresso al quale fece Francei molti quadretti, come quegli che aveva più bisogno per procacciarsi da poter vivere. Venuto l'anno 1529, non parendo i Francesco che lo state in bottega del Broecia facesse molto per lui, andò egli . Nannoccio a stare con Andrea del Sarto, e vi stettono quanto duro l'assedio. ma con tanto incomodo, che si pentirono non aver seguitato Giorgio, il quale con Manos orefice si stette quell'anno in Pisa, attandendo per trattenersi quattro mesi all'ore 3 fice. Essendo pei andato il Vasari a Bolo gna, quando vi fu da Clemente VII: incoronato Carlo V. Imperadore, Francesco che era rimaso in Fiorenza sece in tipa tavoletta un voto d'un soldato che par l'assedio fu assaltato nel letto da certi soldati per ammazzarlo, o ancorache fuser? onsa bassa, lo studio e lo condusse nesta fettamente; il qual voto capitò nelle matti? a Giorgio Vasari non è molti anni, che i lo dono al Reverendo Don Vincensio Bot I ghini Spedalingo degl' Innocenti : che 160 tien caro. Fece ai Monaci neri di Badia tre piccole storie in un tabernacolo del Sagramento stato fatto dal Tasso intagliatare a uso d'arco trionfale, in una della quali è il sacrificio d'Abramo, nella se-

che fosse un pittore cedinariésimo. Nata del Es. 4

DI FRANCESCO DE SALVIATI. conda la Manna, e nella terra gli Ebrei che nel partire d'Egitto mangiano l'Agnel pasquale; la quale opera (1) fu si fatta che diede saggio della riuscita che ha poi fatto. Dopo fece a Francesco Sertini, che lo mandò in Francia, in un quadro una Dalida che tagliava, i capelli a Sansone, e nel lontano quando egli abbracciando le colonne del tempio, lo rovina addosso ai Filistei ; il quale quadro fece conoscere Francesco per il più eccellente de pittori gioranii che allora fussero a Fiorenza. Non maling dopo essendo a Benvenuto dalla Volgaja maestro di oriuoli, il quale allora si thexaver in Roma chiesto dal Cardinale Salzisti, il recchio un giovane pittore, il quale spese, appresso di se e gli facesse. per up diletto alcune pitture, Benvenuto glia propesa Francesco, il quale era suo amigo a sepeva esser il più sufficiente di quenti giovani pittori conosceva; il che fece, anco tanto più volentien, avendo prometa il Cardinale che gli darebbe ogni comode ed ajuto da potere studiare. Piacassion denque al Cardinale le qualità del. glenane, disse a Benvenuto che mandasso. par linia gli diede perciò danari : e così artistic francesco in Roma, piacendo il, suo mudo di fare ed i suoi costumi e mat, niere al Cardinale, ordinò che in Borgo

<sup>(1)</sup> Quest opera è smarrita. Nota dell' Ed. di Roma, Vasari Vol. XIII.

DI FRANCESCO DEVELLATE reachid arcises leistande seretaitre soudi M mage ddish piletto alla alivola rdebgeritDuos mini) Le prime opère che Prancescoi e mi quela mareva avere affuto grandistimte wens teral faboses al Cardinale; furosolum ques dia di mostra Donna, che du temato bedicz ovint una tela un Signor Erancese che abra recacciondo dietro a una cervina la aposte funciado si salva nel tempio di Diamiz della quale opera tengo ionila dizegno ali sua mano per memoria da lui shelshautda libros Finita questa telas il Cardinale fene ritrasre in un quadro bellissime di inchine Donna una sua alpote maritata al Siglicas gnino: Gonzaga ed esso Signore, parimentale del amon matriocasoner Francisco de Route le enclib elle l'orabiante roiggem obcerte com deratin quella Città l'amicos suos diárgio Weseri, ebbe in ciò la forsuna famere cold aissuoi desideri, mas molto, più vesso Nasae eghe, catub confraquiscobnesse edocorrection du tra ghato il Cardinale Ippelito dav Papar Glen mente per le cagioni che allora sudimered a ritornandosene indi a non moltom Homis accompagnato da Baccio Valoria melo pais dare per Arezzo trovò Giorgio i dhevent sissaso: sepza padre e si ambava trattemendo si meglio che poteva : perché i desiderando che facesse qualche frotto-nell'ante azedi volerlo appresso di se, ordinò a Tommaso de Nerli, che quivi era commissario, e che glielo mandasse a Roma sphito chellaslessb finita una cappella che facera anfitestà ab

DI FRANC**HICO** DEVSALVIATI. Mobgo: diffespernardostell cedine di mon mos dand phitestal allege designations missioneomegini ili Nerli; auditumente. Onde annivate is in the remaining in the second and the travaraulimacesco q al quale tutto diètospit radicahtòin equanta grazia fèsse del Cardio male sulo Signoro, enche era in luogo dove phtera stavarsi la roglia di studiare, ngr giancichdo: Mom solo mi godo di presente? ma carperaio alicor meglio preciocope altro ahtredebate in Roma post quale potro sos med composant aministrare considérare d confirmine le crose: dell'antenstoucen spesany madd'anddare in service il Cardinale I ppolito de Medici, della cui liberalità e mel favora del Mapa potrò mazgiori sose sperare, che errelle elle horalipresentere per certo unit vermi fattous so un giovana che aspettardi filoripraval viene: Giorgio sabbane sapera ches Il giovane, il quale s'aspettava, dera ealie, estaheciii daogo si serbava perdair, mand pare I valle ecoprirei per um cento dulp biogenduloglicio auimo; non forse il Cam dina le motisse altri per le mani, e per non diny chen che poi fosse riuscita altrimenti. Ame vad Giorgio portato una lettera del detto Commissorio: Neuli al Cardinale, da quale inhuminopuebdickher eravstate in Rome non abewa samod presentala. Finalmente andati Giorgio & Francisco, a palamo, trovarone dore, orneginlamalande Res Messer Mareb deskodi do obelgià sere stato col Cardibala di Ciordina prome salidisso di soppa punil

quale alfora serviva i Medici. A costui fattosi incontro Giorgio gli disse che aveva una lettera del Commissario d'Arezzo. quale andava al Cardinale, e che lo pregava volesse dargliela; la quale cosa men tre prometteva Messer Marco di far tostamente, ecco che appunto arriva quivi il Cardinale. Perchè fattosegli Giorgio incontra, e presentata la lettera con bacingli le mani, fu ricevuto lietamente; e puel appresso commesso a Jacopone da Biblis na maestro di casa che l'accomodasse di stanze e gli desse luogo alla tavola de piggi. Parve cosa strana a Francesco che Gior gio non gli avesse conferita la cosa : tutti via pensò che l'avesse fatto a buon fipe, e per lo migliore. Avendo dunque Jaco pone sonraddetto dato alcune stanze a Giorgio dietro a S. Spirito e vicine a Francesco, attesero tutta quella vernata ambidue di compagnia con molto profitto alle con dell'arte, non lasciando ne in palazzone in altra parte di Roma cosa alcuna notabile, la quale non disegnassero: e perche quando il Papa era in palazzo, non potevano così stare a disegnare, subito che Sua Santità cavalcava, come spesso faceva, alla Magliana (1), entravano per mezzo

<sup>(1)</sup> Villa allora de Papi quattro miglia fuori di Roma presso la riva del Tevere per andare al mare, adesso casale delle monache di Santa Cecilia. Nota da-P Ed. di Roma.

d'amici in dette stanze a disegnare, e vi tavano dalla mattina alla sera senza mangiare altro che un poco di pane, e quasi assiderandosi di freddo.

Essendo poi dal Cardinale Salviati ordinato a Francesco che dipingesse a fresco nella cappella del suo palazzo, dove ogni mattina udiva messa, alcune storie della wite di S. Giovanni Battista, si diede Franadsoc a studiare ignudi di naturale, e Ciorgio con esso lui, in una stufa quivi migina; e dopo feciono in Camposanto aloute notomie. Venuta poi la Primavera, amendo il Cardinale Ippolito mandato dal Papa in Ungheria, ordinò che esso Giorzio fusse mandato a Firenze, e che quivi Lavorasse alcuni quadri e ritratti che aveva da mandare a Roma. Ma il Luglio vegnente Ra per le fatiche del verno passato ed il celdo della state ammalatosi Giorgio, in ceste fu portato in Arezzo con molto dispiacere di Francesco, il quale infermò anch' egli, e su per morire. Pure guarito Francesco, gli fu per mezzo d'Antonio l'Abacco maestro di legname dato a fare da maestro Filippo da Siena sopra la porta di dietro di S. Maria della Pace in una nicchia a fresco un 'Cristo che parla a 6. Filippo, ed in due angoli la Vergine e -l'Angelo che l'annunzia; le quali pitture piacendo molto a maestro Filippo, furono cagione che facesse fare nel medesimo lugo in un quadro grande, che non era di-

abation dell'otto facce di quel templo un sesuprione di nostra Donna (1). Office considerapho Francesco avere a fare quest opena non pure in luogo pubblich, ma Ha luogo dove erano pitture d'uomini rarissi-Baldassarre da Siena, e d'altri, mise ogni studio e diligenza in condurla a didontel muro; onde gli riusci bella pittura e molto lodata; e fra l'altre e teruta bollissifia figura il ritratto che vi fece del detto Titte stro Filippo con le mani giunte: e perchè Francesce stava, come s'è detto, col Cardinale Salviati ed era conosciuto per suo greato, cominciando a essere chiamato e - non conosciuto per altro che per Gercifico Salvinti, ha avuto insino alla morte culcito 1-cognome. Essendo morto Papa Clemente VII. e creato Paolo III., fece dipignere Mester Bindo Altoviti nella facciata della sula Casa in ponte Sant' Agnolo da Francesco Par-... me (2) di detto nuovo Pontefice con silune figure grandi e ignude, che. machuero infinitamente. Ritrasse ne' medesimi' leih pi il detto M. Bindo, che fu una molto Bho-

(1) Questa pittura e quella di Chiesa sono perite.

Nota dell' Ed di Roma.

<sup>(</sup>a) L'arme di Paolo III. che è nella facciata del pelauso Altoriti a pente S. Angalo, ora è di succo, o la dipinta da Cecchino è andata male, e naturalmente carà sotto quella di riliavo. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TRANCESCO DE' SALVIATI. na figura e un bel ritratto; ma questo fu poi mandato alla sua vina di S. Miziano in Valdarno, dove è ancora (1) Dopo fette per la Chiesa di S. Francesco a Ripa una hellissima tavola a olio d'una Nunziate, che fu condotta con grandissima diligenza. Nell' andata di Carlo V. a Roma l'anno 1585. fece per Autonio da Sangallo alcune storie di chiaroscuro, che furono poste nell'arco che fu fatto a S. Marco: le quali pitture, come s'è detto in altro luogo; farono le migliori che fossero in tutto quell'applerato. Volendo poi il Signor Pier Luigi Farnese, fatto allora Signor di Nepi, addrnare quella Città di nuove muraglie e pitture, prese al suo servizio Francesco, dandogli le stanze in Belvedere, dove gli fece in tele grandi alcune storie a guazzo de fatti d'Alessandro Magno, che furono per in Fiandra messe in opera di panni d'arazzo. Fece al medesimo Signor di Nepi una grande e bellissima stufa con multe istorie e figure lavorate in fresco. Dopo essendo i il medesimo fatto Duca di Castro, nel fare - la prima entrata fu fatto con ordine di Francesco un bellissimo e ricco apparato in quella Città, e un arco alla porta tutto piene di storie e di figure e statue fatte con molto giudizio da valentuomini, e in e yethe & Erica seno perite.

is all be store of the store of

is persicolare de Alessandro dette Scherme, soultore de Settignano. Un altro appo e propinto di facciata fu fatto al Petrone de lun altro alla piazza che quanto al legname furono condotti da Battista Butticelli; e oltre all'altre cose, fece in questo apparato Francesco una bella scena e prospettiva per una commedia che si recito.

Avendo ne' medesimi tempi. Giplio Cammillo (1), che allora si trovava in Roma fatto un libro di sue composizioni per mandarlo al Re Francesco di Francia a lo z sece tutto storiare a Francesco Salvinti. ohe vi mise quanta più diligenza è possibile mettere in simile opera. Il Cardinal Salviati avendo desiderio avere un quadro di legni tinti, cioè di tersia, di mano di Fr. Damiano da Bergamo converso di S. Domenico di Bologna, gli mando un disegno, come voleva che lo facesse, di mano di Francesco fatto di lapis rosso, il quale disegno che rappresentò il Re David unto da Samuello fu la miglior cosa e veramen-: te rarissima che mai disegnasse Ceschino Salviati. Dopo Giovanni da Cepperello e Battista Gobbo da Sangallo avende fatto dipignere a Jacopo del Conte Fiorentino, pittore allora giovane, nella Compagnia della Misericordia de' Fiorentini di S. Giovanni Decollato sotto il Campidoglio in

<sup>(</sup>t) Letterato molto colcheo, Note dell' Ed. di Bona;

DI FRANCISCO DE SALVIATI. sommer eile nella seconda Chiesa deve si curagunatio, una storia di detto San Giowanni Battista, cioè quando l'angelo nel o tempio appare a Zaccaria, feciono i medesinti sotto quella fare da Francèsco un ale tra storia del medesimo Santo, cioè quans do la nestra Donna visita Santa Lisabetta: la quale opera, che su finita l'anno 1538., condusse in fresco di maniera, ch'ella è - fra le più graziose e meglio intese pitture che Francesco facesse mai, da essere ane neverata nell'invenzione, nel componie mento della storia, e nell'osservanza e e ordine del diminuire le figure con regola, konella prospettiva e architettura de casamenti negli ignudi, ne' vestiti, nella grazia delle teste, e insomma in tutte le parti, - onde non è maraviglia se tutta Roma ne , restò ammirata (1). Intorno a una finestra fece alcune capricciose bizzarrie finte di · marmo, e alcune storiette che hanno gratia maravigliosa: e perchè non perdeva - Francesco punto di tempo, mentre lavorò quest'opera, fece molte altre cose e disegni, e colori un Fetonte con i cavalli del Sole che aveva disegnato Michelagnolo (2):

(2) Anche questo disegno è stato più volte integliato

<sup>(1)</sup> È statz questa bella pittura ritoccata, e perciò ha perduta la sua bellezza. Si ha per altro in istampa intaglista in rame. Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCOLIE. SALVIATI. desupuali : tuttamasse imostro fil Salkintia Georgida che diapo il meditte del Duce Alessendro sens andate et Boma per dut mesi--dischdoglinahe finitor che avetse un puedeo -dOundSa: Giovannio giovinetto, che ficepa dov Christiald Salviati suo Signore, i ed [ una -Passione di Cristo in tela, che a avevagna amendarenin Ispagna, ed un quadro di pooltre Donna, che faceva pen Raffaello As-. cininoli, moleva dare di volte la Riorenza laurivedere la patria, i parenti e gli amigi, sessendo anco vivo il padre è la modragai -aynali da: sempre di grandissimo, ajutojoe inbeginamente in allogare due sue screlle, una delle quali fu maritata (o. l. altrofiè Monaca mel monasterio di Monte Domini. Wenendo dunque a Fiorenza doye fyrgen smoltas festa ricevuto dai parentis esdagli ramier, s'abbatte appunto a esservisi appirudoosic faceva. l'apparato per le mosse del Duca Cosimo e della Signora Donngo Lepmova di Toledo : perche essentiogli detta a fare una della già dette storie che si fewionornel cortile, l'accettò molto volentie vir che sa quella dove l'Imperadore meste la corona ducale al Duca Cosimo. Ma venendo voglia a Francesco, prima che l'avesse finita, d'andare a Venezia, la lasciò a Carlo Portegli da Loro (i), che la finì

<sup>(1)</sup> Carlo Portelli da Loro terra del Valdarno fu secolare di Bidolfo Grillandajo recome si è delto altrove. Mota dell' Ede di Rosso, en en mare addesabassata anno

DI TRANGESCOI DE' SALVIATI. secbrido di disembordi Brancesco: illuqualo and multi altri del medenno à neb postro diffre. Partito Francesco di Eiorensa concesodonosi a Belogna i vi wovo Giorgio Mashario che di due giorni cua tovnato da Caemuldoli, dove aveva finito le dile tavole sche sono nel tramezzo della Chiesanases--Mindiata quella dell' altar maggiore un dava -adine di fare tre tavole grandia per do arefettorio de padri di S. Michele in Bosoo, . Historiano Prancesco due giornic nel iqual tempo feceto opera alcuni amini susi oche uli fosse allogata una tavola che avevathe die far fare glicumini dello spedale edelle morte. Ma con tutto che il Salvisti ini fedesse un bellissimo disegno, quegli equomini, come poco intendenti, man sepilgeno conescere l'occasione che loro sveva -quandata M. Domeneddio di potere avere lan concera di mano d'un valentuomo bu -Bologna: Perchè partendosi Francesco quasi sademato, lasciò in mano di Girolamo Fa--diuoliv(r) alcuni disegni molto belli, per--odheigl' integliasse in rame e li facesse stumsipure, è giunto in Venezia, in raccolto

Tom. XI. pag. 160. e lo fa Bolognese. Trovo poi che di Cellini a c. Sr. della ma Vita nomina un Fagiudi Perugino, chi era zecchiere di Clemente VII. e quanto ni alli professione s'accorda con questo del Valari, il evitale cere incisore di ceselto, come si tedra altrovo, ma discorderebbe nella patria, ditte dell'Ed. al Roma,

183 cortesemente dal Patriarca Grimani è da Mi Vettorio suo fratello, che gli fecero infinite carezze; al quale Patriarca dopo pochi giorni fece a olio in uno ottangolo di quattro braccia una bellissima Psiche: alla quale, come a Dea, per le sue bellezze sono offerti incensi e voti; il quale ottange lo fu posto in un salotto della casa di mael Signore, dove è un palco, nel cui mezzo girano alcuni festoni fatti da Cami millo Mantovano (1), pittore in far paesi flori, frondi, frutti ed altre si fatte cosé excellente; fu posto, dico, il detto ottangolo in mezzo di quattro quadri di braccia due e mezzo l'uno, fatti di storie della medesima Psiche, come si disse nella Vita del Genga, da Francesco da Furli (2); il quale ottangolo è non solo più bello senza comparazione di detti quattro quadri, ma la più bell'opera di pittura che sia in tutta Venezia (3). Dopo sece in una came-

. . . 3

<sup>(</sup>a) Di Cammillo Mantovano fuori del Vasari, che lo celebra per eccellente paesista nel T. XII. a c. 89, non trovo chi lo nomini. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Mentovato dal Vasari nel Tom. XII. a c. 49, Questo pittore, come molti altri senza numero, manque mell Abecedario Pittorico. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Non ardiro asserire che questa sia la più bella pittura di Venezia, ma è certamente delle più helle; a meritano lude gli Eccellentissimi Sigg. Grimani per avec così ben conservata questa ed altre opere, che adornario il loro palazzo vicino a S. Maria Farmose, e che sembrano fatte di pochi giorni. Così la morte crudele

DI FRANCESCO PR'SALVIATL ra dove Giovanni Ricamatori da Udine (1) aveva fatto molte cose di stucchi, alcune figurette a fresco ignude e vestite, che sono molto graziose. Parimente in una tavola che fece alle Monache del Compus Demini in Venezia dipinse con molta diligenza un Cristo morto con le Marie, ed un Angelo in aria che ha i misteri della Passione in mano. Fece il ritratto di M. Pietro Aretino. (2), che, come nosa rara, fu da quel poeta mandato al Re Francesco con alcuni versi in lode di chi l'aveva dipinto. Alle Monache di S. Cristina di Bologna dell'ordine di Camaldoli dipinse il medesimo Salviati pregato da Don Gio. Francesco da Bagno loro confessore una tavola con molte figure, che è nella Chiesa di quel monasterio, veramente bellissima. Essendo poi venuto a fastidio il vivere di Venezia a Francesco, come a colui che si ricordava di quel di Roma, e parendogli che quelle stanza non fosse per gli uomini del disegno, se ne parti per tornare a Roma: e

non avesse troncato in questi giorni colla vita di S. E. Gian Carlo erede ben degno delle virtù degli Avi illustri un Conoscitore e un Mecenate dell'arte! F. G. D.

<sup>(1)</sup> Questi è il famoso Gio, da Udine, di cui è la vita in questo Tom. a pag. 35. Nota dell' Ed. di Roma.
(2) Quanto Pietro Arctino fosse amico di Francesco Sulvisti, si raccoglie dalle lettere di Pietro dirette al medesimo Salvisti, che sono nel Tom. III. delle Piutos viche. Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCOP BEYSAI PIATI. dateomme giobvolta da Veroba e de Meram faither stlom okeop and hi shreepev (refet chiti che vinsono e nell'altra d'operel dio Giolio Romano, per la via di Romagaaries nestormo as Roma e vi giuase l'anno resquit Quilnio posatosi alquanto, le prime operes che febe : furono il ritratto di M. Giovangio Gaddi e quello di M. Annibal Garou (1) produced in itinitation is imicionalismo ione lai dappella de Cherici di Camera nel palazzondel Raparuna molto bella tayolaquel chan chiesa de' Tedeschi comingio quado cappalla a fresco per un mercatante dis quella nazione, facendo disopra nella voltar degli apostoli che ricevono lo Spirito Sunon to, e in un quadro che è nel mezzo ello Gestil Gristo che risuscita con i soldati trud mertiti intorno al sepolero in diverse ata tikudini e che scortano con gagliarda e bella maniera. Da una banda fece S. Sueb fang a dall'altra S. Giorgio in dpe sice chie, da basso fece S. Giovanni limosinario che dà la limosina a un poverello nudo e ha accanto la Carità, e dall'altro lato S. Alberto Frate Carmelitano in mezzo alla Loica e alla Prudenza; e nella tavola? grande fece ultimamente a fresco Cristo

ser al a ron non tagent and a ron non tagent at a ron non tagent and a r

only the a second of the objection

Orsgif Queste pitture hanno patito molto nel colorfio

tropoli della regione o Nomo de Suiti, situata nel Delta, non trovo che fosse mai chiamata Isais; onde dubito che sia errore; tanto più che non comprendo, come dimandasse a Pallade la sapienza. Dubito che non debba dire Isis o Iside Dea d'Egitto, che sturebbe bene tra il Sole e la Luna. Vedi quel che ho detto d'Iside nel Tenna III del Mines Capitolino a c. 146. 151. 153 Nota dell'EL. di Roma.

TIT'A tenne poi sempre Piero così came e tenne fosse stato, anzi come era, una bellissima gioja. Non molto dopo avendo scritto il etto Piero e altri amici a Francesco che avrebbe fatto bene a tornare alla patria. perciocchè si teneva per fermo che sarebbe stato adoperato dal Signer Duca Cosimo, che non aveva maestri intorno, se mon lunghi e irresoluti, si risolvè finalmente (confidando anco molto nel favore di Mo Alamanno fratello del Cardinale e zio del Duca ) a tornarsene a Fierenza: e così venuto, prima che altro tentasse, dipinse al detto M. Alamanno Salviati un bellissima quadro di nostra Donna, il quale lavoro in una stanza che teneva nell'Opera di Santa Maria del Fiore Francesco del Prato (1), il quale allora da orefice e maestro di tarsia s'era dato a gettare figurette di bronze e a dipignere con suo molto utide e onore; nel medesimo luogo, dioo, davestava colui, come ufficiale sopra i leghami

dell'Opera, ritrasse Francesco l'amico suo Piero di Marcone e Avveduto del Cegia vajajo e suo amicissimo, il quale Avveduto, oltre a molte (altre cose che ha di

<sup>(1)</sup> Nell' Abecedario Pittorico è detto Francesco dal Prato da Caravaggio. Si dà notizia citando l'Averotdi, che ha fatto un libro intitolato Le Pitture scelte di Brescia, d'un suo quadro posto in S. Francesco di datta Città, rappresentante lo sposalizio della Madonna. Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCOPDE SAEVIATI. manor di Francesco, ha il ritratto di lui stesso fatto a olio e di sua mano naturalissimo. Il sopraddetto quadro di nostra Donna essendo, finito che fu, in bottega t del Tasso intagliatore di legname ed allora architettore di palazzo, fu veduto da molti s lodato infinitamente. Ma quello che anco più lo fèce tenere pittura rara, si fu che il Passo, il quale soleva biasimare quasi ogni cosa, la lodava senza fine; e che fu piii: disse a M. Pierfrancesco (1) majordomo che sarebbe stato ottimamente fatto. chet il Duca avesse dato da lavorare a Francesco alcuna cosa d'importanza; il quale M. Pierfrancesco e Cristofano Rinieri sche avevano gli orecchi del Duca, fecero si fatto ufizio, che parlando M. Alamagno a Sua Eccellenza e dicendole che Francesco desiderava che gli fosse dato a dipienere il salotto dell' udienza che è dinanzi alla cappella del Palazzo Ducale, e che non si curava di altro pagamento, ella si contentò che ciò gli fusse conceduto. Perchè avendo Francesco fatto in disegni piccoli il trionfo e molte storie de' fatti di Furio Cammillo, si mise a fare lo spartimento di quel salotto, secondo le rotture dei vani delle finestre e della porte, che sono quali più alte e quali più basse, e

<sup>(1)</sup> Pierfrancesco de Ricci, nominato altrove in quest opera. Nota dell' Ed. di Roma.

Vasari Vol. XIII.

fon fu piccola difficoltà ridurre il dette spartimento in modo, che avesse ordine e non guastasse le storie (1). Nella faccia, dove è la porta per la quale si entra nel saletto rimaneano due vani grandi divisi dalla porta; dirimpetto a questa, dove sono le tre finestre che guardano in piazža, ne rimanevano quattro, ma non più larghi che circa tre braccia l'uno. Nella testa che è a man ritta entrando, dove sone due finestre che rispondono similmente in piazza da un altro lato, erano tre vani simili, cioè di tre braccia in circa; e nella sesta che è a man manca dirimpetto questa, essendo la porta di marmo che entra nella cappella ed una finestra con una grata di bronzo, non rimaneva se non un vano grande da potervi accomodaré cosa di momento. In questa facciata adunque della cappella dentro a un ornamento di pilastri Corinti che reggono un archii trave, il quale ha uno sfondato di sotto dove pendono due ricchissimi festoni e due pendagli di variate frutte molto bene con-

<sup>(</sup>r) Convien dare qualche cosa all'amicizia; poichè pare che facciamo onore a noi medesimi, lodando
l'amico. Il Salviati fu Professore di molto spirito e franco nella pratica; e maneggio de colori più che non
profondo disegnatore, eppure merita un luogo tra i primi del second ordine ancorche non avessimo di mi
che il trionfo di Cammillo, che è nel pelazzo vecchio di
Firenze: F. G. D.

DI TRANCESCO DE SALVIATI. traffatte, e sopra cui siede un putto ignudo che tiene l'arme Ducale, cioè di Casa Medici e Toledo, fece due storie: a men ritta Cammillo che comanda, che quel maestro di scuola sia dato in preda a' fanciulli suoi scolari, e nell'altra il medesime che mentre l'esercito combatte e il fuose arde gli steccati ed alloggiamenti del campo rompe i Galli; e accanto dove seguita il medesimo ordine di pilastri, fece grande quanto il vivo, una Occasione che ha preso la Fortuna per lo crine, e alcune imprese di Sua Eccellenza con molti ornamenti fatti con grazia maravigliosa. Nella facciata, maggiore, dove sono due gran vani divisi dalla porta principale, fece due storie grandi e bellissime: nella prima sono i Galli, che pesando l'oro del tributo. vi aggiungono una spada, acciocchè sia il peso maggiore, e Cammillo che sdegnato con la virtu dell' armi si libera dal tributo; la quale storia è bellissima, copiosa di figure, di paesi, d'antichità, e di vasi benissimo e in diverse maniere finti d'oro e d'argento: nell'altra storia accanto a questa è Cammillo sopra il carro trionfale tirato da quattro cavalli e in alto la Fama che lo corona; dinanzi al carro sono sacerdoti con la statua della Dea Giunone. con vasi in mano molto riccamente abbigliati, e con alcuni trofei e spoglie bellissime, di intorno al carro sono infiniti prigioni in diverse attitudini, e dietro i

BY BELL DOMESTICK STREETING 706 soldatî 'dellî esercito armati ; fracie quali ritrasse Francesco se stesso tanto bene che per vivo ; nel lontano, dove pasta il trionto, è una Roma molto bella, e sopra tà portà è una Pace di chiaroscuro con cersi prigioni, la quale abbrucia l'armi; it che Intto fu fatto da Francesco con tanta dil genza e studio, che non può redersi i più bell'opra (1). Nell'altra faccia che è volta a Pouente fece nel mezzo e ne magginti vani in una nicchia Marte armato, e 3000 bruello una figura ignuda finta per un Gallo con la cresta in capo simile a quella de' galli naturali, e in un' altra nidebia Diana succinta di pelle, che si cavanuna freccia del turcasso e con un cane. Ne due oanti di verso l'altre due facciate sono due Tempi, uno che aggiusta i pesi moch

(D sl 6)

<sup>(</sup>i) Queste due storie grandi son belle, quanto dice il Vasari. Il colorito è cost vivo, che pajona fatte ora: ricchissime d'invenzione e d'ornato, ed è un danno che qualche bravo Intagliatore non l'abbia incise in rame. Nella prima è un soldato nudo cadoto in terra e trapassato da una lancia, il cui torso è eccellentemente di egnato e colorito, che par di carne, il qual torso per essersi gonfiato l'intonaco e staccato dal muiro, senza che nessuno si pigliasse pensiero di rittrario in dentro, finalmente cadde. Il che saputosi da Baldassar Branceschini detto il Volterrano, v'accorse, e per la stima di quella pittura e per l'amore che aveva ill'arte con una pazienza incredibile raccolse e giunti ratte di uni pezzetti d'antonaco collocandoghi al luogo loro, che appena se ne vedono i segni delle commettiture. Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCO DE SALVIATI. le bilance; e l'altro che tempra versando llacqua di due vasi l'uno nell'altro, Nell'ultima facciata dirimpetto ulla cappella, la quale volta a tramontana, è da un mano a man ritta il Sole figurato nel modo che gli Egizi il mostrano, e dall'altro la Luna nel medesimo modo; nel mezzo à il Favore, finto in un giovane ignudo inocima della ruota, e in mezzo da un deforall'Invidia, all'Odio e alla Maledi-19905a , e dall'altro agli Onori, al Diletto, ma tutte, l'altre cose descritte da Luciano. Sopra le finestre è un fregio tutto pieno di bellissimi ignudi grandi quanto il vivo e in diverse forme e attitudini con alcune storie similmente de fatti di Cammillo, e dirimpetto alla Pace che arde l'arme è il fume Arno, che avendo un corno di dovizia abbondantissimo, scuopre (alzando con una mano un panno) una Fiorenza, e la grandezza de suoi Pontefici, e gli Eroi di casa Medici. Vi fece oltre di ciò un -basamento che gira intorno a queste storie e nicchie con alcuni termini di femmina che reggono festoni; e nel mezzo sono certi ovati con storie di popoli che adornano una Sfinge e il fiume Arno. Mise Francesco in fare quest' opera tutta quella diligenza e studio che è possibile, e la scondusse felicemente, ancorche avesse molte contrarierà per lasciar nella patria un'opera degna di se e di tanto Principe. Era Francesco di natura malinconico, e le più volte

1.077 - **罗玉田 歲**(1.15) (例 ) ] non si curava, quando era a lavorate d'avere interno nium, ma nondimeno, quando a principio cominciò quest' opera el quasi sforzando la natura e facendo il liberale, con molta domestichezza lasciava. che il Tasso e altri amici suoi, che gli avevano fatto qualche servizio, stessono z vederlo lavorare, carezzandogli in tutti i modi che sapeva. Quando poi ebbe preso secondo che dicono, pratica della Cortee che gli parve essere in favore, tornando alla natura sua collorosa e mordace, non aveva loro alcun rispetto; anzi, che era peggio, con parole mordacissime, come soleva (il che servì per una scusa a' snos avversarj), tassava e biasimava l'opere altrui, e se e le sue poneva sopra le stela le. Questi modi dispiacendo ai più, e medesimamente a certi artefici, gli acquistarono tanto odio, che il Tasso e molti altri, che d'amici gli erano divenuti contrarj, gli cominciarono a dar che fare a che pensare. Perciocchè sebbene loda vano l'eccellenza che era in lui dell'arte, e la facilità e prestezza con le quali conduce, va l'opere interamente e benissimo, non mancava loro dall'altro lato che biasimares e perchè se gli avessono lasciato pigliar piede ed accomodare le cose sue, non avrebbono poi potuto offenderlo e nuocengli, cominciarono a buon'ora a dargli cha fare e molestarlo. Perchè ristrettisi insieme molti dell'arte ed altri, e fatta una sotta.

DI FRANCESCO DE BALVIATI. tominitatione a seminare for simaggiorin che l'obera del salotto non riusciva, è chè lavola ido per pratica , non istudiava i cosan che facesse. Nel che il laceravano veratiente à torto; perciocche sebbene non Mentava a condurre le sue opere, comes ficeVino esci non è però che egli nona istudraise, e che le sue cose non avessere invenzione e grazia infinita, nè che non fossero ottimamente messe in opera. Ma sion potendo i detti avversari superare com Popere la vittù di lui, volevano con st file parele e biasimi sotterrarla. Ma ha finalmente troppa forza la virthed il veto. Da principio si fece Francesco beffe di cotali rimori, ma veggendoli poi crescere. oftre il convenevole, se ne dolse più volte tol Duca; ma non veggendo che quel Signore gli facesse in apparenza quelli fax vori ch'égli arebbe voluto, e parendo che non curasse quelle sue doglianze, comin-So Francesco a cascare di maniera, che fresogli i suoi contrarj animo addosso; misono fuori una voce, che le sue storie della sala s'avevano a gettare per terra, e élie non piacevano, nè avevano in se parte Mina di bontà: le quali tutte cose che Hi puntavano contro con invidia e maledicenza incredibile de suoi avversari, aveveno ridotto Francesco e tale i che se non fosse stata la bontà di M. Lelio Torelli. dirM. Pasquino Bertini, e d'altri amici satis est si carebie leveso dinanzi a con

storo il che era appunto quello che eglino desideravano. Ma questi sopraddetti amici suoi confortandolo tuttavia a finire l'opera della sala e altre che aveva fra mano, il rattennono; siccome feciono anco molti altri amici suoi fuori di Fiorenza, ai quali scrisse queste sue persecuzioni, e fra gli altri Giorgio Vasari in rispondendo a una lettera che sopra ciò gli scrisse il Salviati, lo conforto sempre ad aver pazienza, perchè la virtù perseguitata raffihisce come al fuoco l'oro; aggiungendo che era per venir tempo che sarebbe conosciuta la sua virtù ed ingegno; che nos si dolesse se non di se, che anco non conosceva gli umori, e come son fatti gli uomini e artefici della sua patria. Non ostante dunque tante contrarietà e persecuzioni che ebbe il povero Francesco, fini quel salotto, cioè il lavoro che aveva tolo a fare in fresco nelle facciate, perciecchè nel palco ovvero soffittato non fu bisogno che lavorasse alcuna cosa, essendo tanto riccamente intagliato e messo tutto d'oro, che per si fatta, non si può vedere opera più bella. E per accompagnare ogni cosa fece fare il Duca di nuovo due finestre di vetro con l'imprese ed arme sue e di Carlo V., che non si può far di quel lavoro meglio, che furono condotte da Battista dal Borro pittore Aretino raro in questa professione. Dopo questa fece Francesco per Sua Eccellenza il palco del salotto

DI FRANCESCO DE' SALVIATI. 102 201 cinove si mangia il verno, con molte imprein se e figurine a tempera, ed un bellissimo e scrittojo che risponde sopra la camera verde. Ritrasse similmente alcuni de figliuoli del Duca; ed un anno per carnevale fece nella sala grande la scena e prespettiva d'una commedia che si recitò con tanta hellezza e diversa maniera da quelle che rerano state fatte in Figrenza insino allora, - che ella fu giudicata superiore a tutte. Nè di questo è da maravigliarsi, essendo verissimo che Francesco in tutte le sue cose fu sempre di gran giudizio, vario e copioso d'invenzione, e che più, possedeva le cose del disegno, e aveva più bella maniera che qualunque altro fosse allora a Fiorenza, ed i colori maneggiava con molta pratica e vaghezza. Fece ancora la testa ovvero ritratto del Signor Giovanni de' Medici padre del Duca Cosimo, che fu bellissima, la quale è oggi nella guardaroba di detto Signor Duca. A Cristofano Rinieri suo amicissimo fece un quadro di nostra Donna molto bello, che è oggi nell' Udienza della Decima. A Ridolfo Landi fece in un 🔅 quadro una Carità, che non può esser più bella; e a Simon Corsi fece similmente un quadro di nostra Donna, che fu molto lodato. A. M. Donato Acciajoli Cavalier di Rodi, col quale tenne sempre singolar dimestichezza, fece certi quadretti che sono bellissimi. Dipinse similmente in una tavola un Cristo che mostra a S. Tommaso,

il quale non oredeva bhe fosse naovamente rienscitato, i kuoghi dolle piaghe e ferite. che aveva ricevute dai Giudei; la quale tavola fu da Tommaso Guadagni condotta: in Francia e posta in una Chiesa di Lione alla expella de' Fiorentini. Fece parimento. Francesco a riquisizione del detto Gristofano Rinieri e di maestro Giovanni Rosta arazziere Fiammingo tutta la storia di Tare quinio e Lucrezia Romana in molti cartoni, che essendo poi messi in opera di punni d'arazzo fatti d'oro, di seta e filaticci, riuscì opera maravigliosa; la quat oua intendendo il Duca, che allora face. va fare panni similmente d'arazzo al detto maestro Giovanni in Fiorenza per la sala de Dugento tutti d'oro e di seta, e aveva fatto far cartoni delle storie di Gioseffo Ebreo al Bronzino e al Pontormo, come s' è detto, volle che anco Francesco ne facesse un cartone, che fu quello dell'interpretazione delle sette vacche grasse e magre; nel quale cartone, dico, mise Francesco tutta quella diligenza che in simile opera si può maggiore, e che hanno di bisogno le pitture che si tessono. Invenziomi capricciose, componimenti vari voglicono aver le figure che spicchino l'una dall'altra, perchè abbiano rilievo, e vengano allegre ne' colori, ricche negli abiti e vestiti; dove essendo poi questo panno e gli altri riusciti bene si risolve Sua Eccel; lenza di mettere l'arte in Fiorenza.

DI FRANCESCO: BE SALVIATI. fece insegnare ad alount putti, i quali cresciuti fanno ora opere eccellentissime per questo Duca. Fece anco un bellissimo quadro: di nostra Donna pur'a olio, che & oggi in caméra di Messer Alessandro figliusio di Messer Ottaviano de Medici. Al detto Mosser Pasquino Bertini fece in tela un altro quadro di nostra Donna con Cristo e S. Giovanni fanciulletti che ridono d'unpappagallo che hanno tra mano, il quale fur opera capricciosa e molto vaga; e almedesimo fece un disegno bellissimo d'un Crocifisso alto quasi un braccio con una Maddalena a' piedi in sì nuova e vaga maniera, che è una maraviglia; il qual disegno avendo M. Salvestro Bertini accomodato a Girolamo Razzi suo amicissimo; che eggi è Don Silvano (1), ne furono coloriti due da Carlo da Loro, che n'ha poi fatti molti altri che sono per Fiorenza. Avendo Giovanni e Piero d'Agostino Dini fatta in Santa Croce entrando per la portadi mezzo a man ritta una cappella di macigni molto ricca e una sepoltura per Agostino ed altri di casa loro, diedero a fare la tavola di quella a Francesco, il quale vi dipinse Cristo che è deposto di croce

<sup>(1)</sup> D. Silvano Rezai Monaco Camaldolese noto per molti suoi libri dati alle stampe, che ajutò molto il Vasari nello stendere questo libro. Nota dell' Ed. di Rinda

- 「Parting Wy Na Carting Text da Gioseffo ab Arimatia e da Nicodemo, e a niedi la nostra Donna svenuta con Meria Maddalena, S. Giovanni e l'altre Marie; la quale tavola fu condotta da Francesco con tanta arte e studio, che non solo il Cristo nudo è bellissimo ma insieme tutte l'altre figure ben disposte e colorite con forza e rilieva: e ancora che di principio fosse questa tavola dagli avversari di Francesco biasimata, ella gli acquistò nondimeno gran nome nell'universale, p. chi n' ha fatto dopo lui a concorrenza, non I' ha superato. Fece il medesimo avanti che partisse di Fiorenza il ritrattto del già dette M. Lelio Torelli, e alcune altre cose di non molta importanza, delle quali non so i particolari. Ma fra l'altre cose, diede fine a una carta, la quale aveva disegnata molto prima in Roma, della conversion di S. Paolo, che è bellissima, la quale fece intagliare in rame da Enea Vico da Parma in Fiorenza: e il Duca si contentò tratter nerlo, infino a che fusse ciò fatto, in Figrenza con i suoi soliti stipendi e provvisione; nel qual tempo, che fu l'anno 1548, .essendo Giorgio Vasari in Arimini a lavorare a fresco e a olio l'opere delle quali si è favellato in altro luogo, gli scrisse Francesco una lunga lettera, ragguagliandolo per a punto d'ogni cosa, e come le aue cose passavano in Fiorenza; ed in particolare d'aver fatto un disegno per la cappella maggiore di S. Lorenzo, che di

DI FRANCESCO DE SALVIATI. offine del Signor Duca s'aveva a dipigné-We; ma che intorno a ciò era stato fatto malissimo uficio per lui appresso Sua Ec-Cellenza, e che oltre all'altre cose, teneva Quasi per fermo che Messer Pierfrancesco (i) majordomo non avesse mostro il sud disegno conde era stata allogata l'opera al Posttormo: e ultimamente che per queste chigioni se ne tornava a Roma malissimo Soddisfatto degli uomini e artefici della sula patria. Fornato dunque in Roma, avendo Comperato una casa vicino al palazzo del Cardinale Farnese mettre si andava trattenendo con lavorare alcune cose di non molta importanza, gli fu dal detto Cardimale per mezzo di M. Annibale Caro e di Don Giulio Clovio (2) data a dipignere la cappella del palazzo di S. Giorgio, nella duale fece bellissimi partimenti di stucchi ediuna graziosa volta a fresco con molte figure e storie di S. Lorenzo: e in una tavola di pietra a olio la Natività di Cristo, accomodando in quell'opera, che fa bellissima, il ritratto di detto Cardinale. Dopo essendogli allogato un altro lavoro nella già detta Compagnia della Misericordia, dove aveva fatto Giacomo del Conte

oftre in quest opera la Vitte Note dell'Ed. di Roma, 50

ettar (1). Pierfranceaco Ricci maggiordomo di Cosimo L Dota dell' Ed. di Roma.
(2) Miniatore eccellentissimo del quale si frova più

la predica e il battesimo di S. Giovanni nelle quali sebbene non aveva passato Francesco, si era portato benissimo, e dol we avevano fatto alcune altre cose Battista Franco Veneziano e Pirro Ligorio (1), fece Francesco in questa parte, che è appunto a canto all'altra sua storia della Visita zione, la Natività di esso S. Giovanni: 14 quale sebbene condusse ottimamente, ella nondimeno non fu pari alla prima. Parimente in testa di detta Compagnia fece per M. Bartolommeo Bussotti (2) due figure in fresco, cicè Sant' Andrea e S. Bartolommeo Apostoli molto belli, i quali mettono in mezzo la tavola dell'altare nella quale è un deposto di croce di mano del detto Jacopo del Conte, che è bonissima pittura e la migliore opera che insino allora avesse mai fatto. L'anno 1550. essendo stato eletto Sommo Pontefice Giulio III., nell' apparato della coronazione per l'arcò che si fece sopra la scala di S. Pietro, fece Francesco alcune storie di chiaroscuro molto belle: e dopo essendosi fatto nella Minerva dalla Compagnia del Sacramento il medesimo anno un sepolcro con molti gradi e ordini di colonne, fece

(2) Questi Apostoli e la nascita di S. Giovanni sono stati ritoccati. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Pirro Ligorio Napoletano pittore e architetto e antiquario celebre, ma poco esatto, e percio di poca autorità. Nota dell' Ed. di Roma.

DI PRANCISCO DE SALVIATI. in quello alcune storie e figure di terretta che furono tenute bellissime. In una cappella di S. Lorenzo in Damaso, fece due angeli in fresco, che tengono un pagno. d'uno de quali n'è il dicegno nel mostro libro. Dipinse a fresco nel refettorio di S. Salvatore del Lauro a Monte Giordano. nella facciata principale le nozze di Cana Galilea, nelle quali fece Gesù Cristo dell'acqua vivo, con gran numero di figure: e dalle bande alcuni Santi e Papa Eugenio 1V. che fu di quell' Ordine, ed altri fondatori; e di dentro sapra la porta di detto refettorio fece in un quadro a olio S. Giorgio che ammazza il serpente, la quale opera condusse con molta pratica. finezza e vaghezza di colori. Quasi nei medesimi tempi mandò a Fiorenza a Messer Alamanno Salviati un quadro grande. nel quale sono dipinti Adamo ed Eva (1). che nel paradiso terrestre mangiano d'intorno all'albero della Vita il pomo vietato, che è una bellissima opera. Dipinse Francesco al Signor Ranuccio Cardinale Sant' Agnolo di casa Farnese nel salotto che è dinanzi alla maggior sala del palazzo de Farnesi due sacciate con bellissimo ca-

<sup>(1)</sup> Probabilmente questo quadro di Adamo ed Evasarà quello che nomina il Sig. Lapisie, e lo ripone nel Catalogo de quadri del Re di Francia. Nota dell' Ed. di Roma.

♥ 1 T A: ' pricoio. In una fece il Signor Rappecia Farnese il vecchio, chè da Engenio IV. riceve il bastone del capitanato di Santa, Chiesa, con alcone Virtu, e nell'altra, Papa Paolo III. Farnese, che dà il bastone dolla Chiesa al Sig. Pier Luigi, mentre si vede venire da lontano Carlo V. Imperatore accompagnato da Alessandro Cardinal Farnese e da altri Signori ritratti di natu-; rale: ed in questa oltra le dette e molte. altre cose, dipinse una fama ed altre figure che sono molto ben fatte. Mu è ben vero che quest' opera non fu del tutto fi-, nita da lui, ma da Taddeo Zucchero da Sant'Agnolo, come si dirà a suo luogo, Diede proporzione e fine alla cappella del Popolo che già Fr. Bastiano Veneziano, aveva cominciata per Agostino Ghigi, che, non essendo finita, Francesco la fini, come s'è ragionato in Fr. Bastiano nella Vita sua. Al Cardinal Riccio da Montepulciano, dipinse nel suo palazzo di strada Giulia, una bellissima sala, dove fece a fresco in più quadri molte storie di David, e fra, l'altre una Bersabea in un bagno che si lava con molte altre femmine, mentre David la sta a vedere. È una storia molto; ben composta, graziosa, e tauto piena d'invenzione, quanto altra che si possa vedere. In un astro quadro è la morte di; Uria, in uno l'Arca, a cui vanno molu, suoni innanzi, e insomma dopo alcunealtre una battaglia che fa David con

DI FRANCESCO DE' SALVIATI, suoi nimici molto ben composta: e per dirlo brevemente, l'opera di questa sala è tutta piena di grazia e di bellissime fantasie e di molte capricciose ed ingegnose invenzioni. Lo spartimento è fatto con molte considerazioni e il colorito è vaghissimos e per dire il vero, sentendosi Francesco. gagliardo e copioso d'invenzione, e avendo la mano ubbidiente all'ingegno, avrebbe voluto sempre avere opere grandi e straordinarie alle mani: e non per altro fu strano nel conversare con gli amici, se non perchè essendo vario e in certe cose poco stabile, quello che oggi gli piaceva, domani aveva in odio; e fece pochi lavori d' importanza, che non avesse in ultimo a contendere del prezzo, per le quali cose era fuggito da molti. Dopo queste opere avendo Andrea Tassini a mandar un pittore al Re di Francia, ed avendo l'anno 1554 invano ricercato Giorgio Vasari. che rispose non volere per qualsivoglia. gran provvisione o promesse o speranza. partirsi dal servizio del Duca Cosimo suo Signore, convenue finalmente con Francesco e lo condusse in Francia, con obbligare di satisfarlo in Roma, non lo satisfacendo in Francia. Ma prima che esso. Francesco partisse di Roma, come quegliche pensò non avervi mai più a ritornare, vende la casa, le masserizie, e ogni altra cosa, eccetto gli ufici che aveva. Ma la cosa non riusci, come aveya promesso;

Vasari Vol. XIII.

O VĮT.

perciocche arrivato a Parigi, dove da Messer Francesco Primaticcio Abate di S. Martino e pittore e architetto del Re fu ricevuto benignamente e con molte cortesie, fu subito conosciuto, per quello che si dice, per un uomo così fatto. Conciofosseche non vedesse cosa ne del Rosso ne d'altri maestri, la quale egli alla scoperta o così destramente non biasimasse. Perche aspettando ognuno da Jui qualche gran cosa, fu dal Cardinale di Lorena che la l'aveva condotto messo a fare alcune pitture in un suo palazzo a Dampiera: perchè avendo fatto molti disegni, mise finalmente mano all'opra, facendo alcuni quadri di storie a fresco sopra cornicioni di cammini, e uno studiolo pieno di storie, che dicono che fu di gran fattura. Ma checche se ne fosse cagione, non gli furono cotali opere molto lodate. Oltre di questo non vi fu mai Francesco molto amato, per esser di natura tutto contraria a quella degli uomini di quel paese , essendo che, quanto vi sono avuti cari e amati gli uomini allegri e gioviali che vivono alla libera e si trovano volentieri in brigata e a far banchetti, tanto vi sono, in non dico fuggiti, ma meno amati e carezzati coloro che sono, come Francesco era, di natura malinconico, sobrio, mal sano e stitico. Ma di alcune cose avrebbe meritato scusa, pero che se la sua comingiale plessione non comportava che s'avviluppas-

bi FRANCESCO DE SALVIATI. 311 se ne pasti e nel mangiar troppo e bere avrebbe potuto essere più dolce nel con-versare : e che è peggio, dove suo debito era, secondo l'uso del paese e di quelle Corti, farsi vedere e corteggiare, egli Corti farsi vedere e corteggiare, egli avrebbe voluto, e parevagli meritarlo, essere da tutto il mondo corteggiato. In ultimo essendo quel Re occupato in alcune querra e parimente il Cardinale. guerre, e parimente il Cardinale, e man-cando le provvisioni e promesse, si risolve Francesco, dopo essere stato la venti me-si, a ritornarsene in Italia. E così condot-tosi a Milano (dove dal Cavalier Leone Arctino 'fu' cortesemente ricevuto in una sua casa, la quale si ha fabbricata, or-natissima e tutta piena di statue antiche e moderne, e di figure di gesso formate da cose rare, come in altro luogo si dirà), dimorato che quivi fu quindici giorni, e riposatosi, se ne venne a Fiorenza; dove avendo trovato Giorgio Vasari, e dettogli quanto aveva ben fatto a non andare in Francia, gli conto cose da farne fuggire la voglia a chiunque d'andarvi l'avesse maggiore. Da Fiorenza tornatosene Francesco a Roma, mosse un piato a mallevadori che erano entrati per le sue provvisioni del Cardinale di Lorena, e gli strinse a pagargli ogni cosa, e riscosso i danari, comperò, oltre ad altri che vi aveva pri-ma, alcuni ufizi, con animo risoluto di voler badare a vivere, conoscendosi mal sano ed avere in tutto guasta la comples-

- Company of マイヤ Action in sione. Ma ciò non ostante avrebbe voluto essere impiegato in opere grandi; ma non gli venendo fatto così presto, si trattenne un pezzo in facendo quadri e ritratti. Morto Papa Paolo IV., essendo creato Pio similmente IV., che dilettandosi assai di fabbri care, si serviva nelle cose di architettura di Pirro Ligorio, ordinò Sua Santita che il Cardinale Alessandro Farnese e l'Emulio facessero finire la sala grande, detta de'Re, a Daniello da Volterra che l'aveva gia cominciata. Fece ogni opera il detto Reverendissimo Farnese perchè Francesco n'aves se la metà; nel che fare essendo lungo combattimento fra Daniello e Francesco, e massimamente adoperandosi Michelagnolo Bonarroti in favore di Daniello, non se ne venne per un pezzo a fine. Intanto es sendo andato il Vasari con Giovanni Car dinale de' Medici figliuolo del Duca Cosi; mo a Roma, nel raccontargli Francesco molte sue disavventure, e quelle particolamente, nelle quali per le cagioni dette pur ora si ritrovava, gli mostro Giorgio che molto amava la virtù di quell'uomo, che egli si era insino allora assai male governato, e che lasciasse per l'avvenire fare a lui (1), perciocchè farebbe in gui

<sup>(1)</sup> In una postilla della libreria Corsini si dice: che di qui è venuto il proverbio: Lascia fare a Giastia Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCO DE BALVIATI. sa, che per ogni modo gli toccherebbe a fare la metà della detta sala de' Re; la quale non poteva Daniello fare da per se. essendo uomo lungo ed irresoluto, e non forse così gran valentuomo ed universale come Francesco. Così dunque stando le cose, e per allora non si facendo altro. fu ricerco Giorgio non molti giorni dopo dal Papa di fare una parte di detta sala; ma avendo egli risposto che nel palazzo del Duca Cosimo suo Signore aveva a farne una tre volte maggiore di quella, ed oltra ciò che era si male stato trattato da Papa Giulio III. per lo quale aveva fatto moîte fatiche alla vigna al Monte ed altrove, che non sapeva più che si sperare da certi uomini; aggiugnendo che (avendo egli fatta al medesimo senza esserne stato pagato una tavola in palazzo, dentrovi Cristo che nel mare di Tiberiade chiama dalle reti Pietro ed Andrea, la quale gli era stata levata da Papa Paolo IV. da una cappella che aveva fatta Giulio sopra il corridore di Belvedere, e doveva essere mandata a Milano) Sua Santità volesse fargliela o rendere o pagare: alle quali cose rispondendo il Papa disse (o vero o non vero che così fosse) non sapere alcuna cosa di detta tavola, e volerla vedere. Perchè fattala venire, veduta che Sua Santità l'ebbe a mal lume, si contentò che ella gli fosse renduta. Dopo rappiccatosi il ragionamento della sala, disse Giorgie

al Papar liberamente, che Francesco seca il primo e miglior pittore di Roma perche non potendo niuno meglio servirlo di lei, era da farne capitale, e che sabbone il Bonarroti ed il Cardinale di Carpi favorivano Daniello, lo facevano più per sinteresse dell'amicizia, e forse come appassionati, che per altro. Ma per tornere alla tavola, non fu sì tosto partito Giorgia del Papa, che l'ebbe mandata a casa di Francesco, il quale poi di Roma glie len fige condurre in Arezzo, dove, come in altro luogo abbiam detto, è stata dal Vagaritoen ricca ed onorata spesa nella Piere di malla Città collocata. Stando le cose della sala de' Re nel modo che si è detto di sopris, vel partire il Duca Cosimo da Siena per andar a Roma, il Vasari che era andato sin li con Sua Eccellenza gli raccomandò caldamente il Salviati, acciocchè glinfacesse favore appresso al Papa, e a Fragcesco scrisse quanto aveva da fare, giundo che fosse il Duca in Roma, nel che nen 'usci punto Francesco del consiglio datogli da Giorgio. Perchè andando a far riverenza al Duca, fu veduto con bonissima cera da Sua Eccellenza; e poco appresso facto tale ufficio per lui appresso Sua Santità, che gli fu allogata mezza la detta sala; alla quale opera mettendo mano, prima che altro facesse, getto a terra una ptoria stata cominciata da Daniello, onde furono

- poi fra loro molte contese. Seuvivain come

DI FRANCESCO DE SALVIATI. s'è già dutto, questo Pentefice nelle cose d'architettura Pirro Ligorio, il quale avewww.molto da principio favorito Francesco. e serebbe seguitato; ma colui non tenendo più dosto ne di Pirro ne d'altri, poiche ebbe recominciato a lavorare, fu cagione che diamico gli divenne in un certo modo Atversario, e se ne videro manifestissimi segniz perciocche Pirro cominciò a dire al Papa che essendo in Roma molti giovani opiltori e valentuomini, che a voler cavar Tenmani di quella sala sarebbe stato ben Matte allogar loro una storia per uno, e vederne una volta il fine; i quali modi di Pirro, a cui si vedeva che il Papa in · ciò acconsentiva, dispiacquero tauto a Franeeseo; che tutto sdegnato si tulse giù dal lavoro e dalle contenzioni, parendogli che poca stima fosse fatta di lui: e così montato a cavallo, senza far motto a niuno se ne venne a Fiorenza; dove tutto fantastico, senza tener conto d'amico che aves-ੋਫ਼ੋਰ ,ਾsi pose in uno albergo , come non Risse stato di questa patria e non vi avesse nè conoscensa nè chi fusse in cosa alcuna per lui. Dopo avendo baciato le mani al Duca, fu in modo accarezzato, che si sarebbe potuto sperare qualche cosa di buose Francesco fusse stato d'altra natura bersi, fosse attenuto al consiglio di Giorgio, bili quale lo consigliava a vendere gli uficj The aveva in Roma e ridursi in Fiorenza Togodere la patriace gli amici per fuggire-

こうしょうしゃ 単純(管理) il pericolo di perdete insieme con la vita tatto il frutto del suo sudore e fatishe intollerabili. Ma Francesco guidato dal senso', dalla coltera e dal desiderio di mendicarsi, si risolvette volere tornare a Roma ad ogni modo fra pochi giorni. Intanto levandosi di su quell'albergo si prieghi degli amici, si ritirò in casa di Messer Marco Finale priore di Santo Apostolo, dove fece quasi per passarsi tempo a M. Jacopo Salviati sopra tela d'argento una Pietà colorita con la nostra Donna e l'altre Marie, che fu cosa bellissima. Rinfrescò di colori un tendo d'arme Ducale, che altra volta aveva fatta e posta sopra la porta del palazzo di M. Alamanno, e al detto M. Jacopo fece un bellissimo libro di abiti bizzarri e acconciature diverse d'uomini e cavalli per mascherate; perchè ebbe infinite cortesie dall' amorevolenza di quel Signore, che si doleva della fantastica e strana natura di Francesco, il quale non potè mai questa volta, come l'altre aveva fatto, tirarselo in casa. Finalmente avendo Francesco a partire per Roma, Giorgio, come amico, gli ricordo, che essendo ricco, d'età, mal complessionato, e poco più atto alle fatiche, badasse a vivere quietamente e lasciare le gare e le contenzioni; il che archbe potuto fare comodamente, avendosi acquistato roba e onore abbastanza, se non fosse stato troppo avaro e desideroso di guadagnare. Lo con-

DI FRANCESCO DE' SALVIATI. fortò oltre ciò a vendere gran parte degli ufizi che aveva, e ad accomodare le sue cose in modo, che in ogni bisogno o accidente che venisse, potesse ricordarsi degli amici e di coloro che l'avevano con fede e con amore servito. Promise Francesco di ben fave e di dire, e confessò che Giorgio eli diceva il vero, ma come al più degli · uomini addiviene, che danno tempo al tempo, mon ne sece altro. Arrivato Franeesco in Roma, trovò che il Cardinale - Emulio aveva allogate le storie della sala. e datone due a Taddeo Zucchero da Sant' Agnolo, una a Livio da Forli (1), un'altra a Orazio da Bologna (2), una a Girolamo Sermoneta, e l'altre ad altri. La qual cosa avvisando Francesco a Giorgio, e di-. mandando se era bene che seguitasse quella che avea cominciata, gli fu risposto che sarebbe stato ben fatto, dopo tanti disegni piccoli e cartoni grandi, che n'avesse finita: una: non ostante che a tanti da mol-

(1) Livio Agresti da Forti scolare di Perin del Vac ga, di cui ci diede le notizie il Baglioni a cart. 192 Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Orazio Fumaccini, ceme lo chiama il Vasari nella vita dell'Abate Primaticcio; ma il P. Orlandi nell'Abaccdario lo nomina Orazio Sammacchini, e così inche molti altri autori, come l'Ascoso nelle Pitture di ilbiogna, e l'Abate Titi, che riferisce i lavori che fece in questa sala regia, ma lo chiama Luca Sommacchini, e il Bumaldi nel libro intitolato Minervalia Bunon. als l'ampo 1560, Nota dell'Ed. di Roma.

to meno di lui fosso stata allogata la maggior parte, o che facessa sforzond'avvioimarsi con l'operare quanto potesse di più alle pitture della facciata e volta del Bo-, marroti nella cappella di Sisto, ed a quelle della Paolina; perciocche veduta che fosse stata la sua, si sarebbono l'altre mandate a terra, e tutte con sua molta gloria allogate a lui ; avvertendolo a non cunassi mè d'utile nè di danari o dispiacere, cobe gli fosse fatto da chi governava quello pera, però che troppo più importa d'enore che qualunque altra cosa: delle quali tutte ilettere e proposte e risposte ne sono, le cppie e gli originali fra quelle che teniamo noi per memoria di tant'uomo nostro amicissimo, e per quelle che di nostra mano devono essere state fra le sue cose vitrouate. Stando Francesco dopo queste cose sdegnato e non hen risoluto di guello che fare volesse, afflitto dell'animo; malosano del corpo, ed indebolito dal continuo medicarsi, si ammalò finalmente del male della morte, che in poco tempo-il condusse all'estremo, senza avergli dato tempo di potere disporre delle sue cose interamente. A un suo creato, chiamato A.a. mibale, figliuolo di Nanni di Baccio Bigio · lasciò scudi sessanta l'anno in sul monte delle farine, quattordici quadri ne tutti, i disegni, ed altre cose dell'arte. Il resto delle sue cose lasciò a Suor Gabbriella - sua sorella monaca i ancorshècio, intende .

DI FRANCESCO DE' SALVIATI. the ellamon ebbe, come si dice, del sacvo le borde. Tuttavia le dovette venire in "mano un quadro dipinto sopra itela: d'argento con un ricamo intorno, il quale aveva statto per lo Re di Portogallo o di Polonie. odn'ei si susse, e lo lasciò a lei, acciò il tenesse per memoria di lui. Tutte l'altre cose / cioè gli ufici che aveva: dopo intollevahili fatiche comperati, tutti si perderovao., Mori Francesco il giorno di San Marsino a di zz. di Novembre l'anno 1563, e sfu sepolto in San Jeronimo, Chiesa vicina valla casa dove abitava. Fu la morte di Erancesco di grandissimo danno e perdita all'arte, perchè sebbene aveva 54. anni -ed era mal sano, ad ogni modo continuamente studiava e lavorava, e in questo ultimo s'era dato a lavorare di musaico: e si vede che era capriccioso e avrebbe svoluto far molte cose, e s'egli avesse trovato un Principe che avesse conosciuto il suro numere e datogli da far levori secondo il suo capriccio, avrebbe fatto cose maravigliose; perchè era, come abbiam detto. · zieco, abbondante e copiesissimo nelli invenzione di tutte le cose, e universale in tutte le parti della pittura. Dava alle sue teste di tutte le maniere bellissima grazia, e possedeva gl'ignudi bene quanto altro pittore de tempi suoi. Ebbe nel fare de panni una molto graziata e gentile maniera, seconciandogli in modo, che si vedeva sempre nelle parti, dose sta bene, l'ignu-

do, e abbigliando sempre con nuovi modidi vestiti le sue figure: fu capriccioso e vario nell'accenciature de capi, ne'-calzari, e in ogni altra sorta d'ornamenti. Maneggiava i colori a olio a tempera e a fresco in modo, che si può affermare, lui essere stato uno de più valenti, spediti, fieri e selleciti artefici della nostra età; e noi che l'abbiamo praticato tanti anni, ne possiamo fare rettamente testimonianza : o ancora che fra noi sia stata sempre, pet lo desiderio che hanno i buoni artefici di passare l'un l'altro, qualche onesta emulazione, non però mai, quanto all'interesse dell'amicizia appartiene, è mancato fra noi l'affezione e l'amore; sebbene, dico giascuno di noi a concorrenza l'un dele l'altro ba lavorato ne' più famosi luoghi d'Italia, come si può vedere in un infinito numero di lettere che appresso di me sono, come ho detto, di mano di Francesco. Era il Salviati amorevole di natura, ma sospettoso, facile a credere ogni cosa, acuto, settile e penetrativo; e quando si mete teva a ragionare d'alcuni delle nostre artie per burla o da dovero, offendeva ale quanto, e talvolta toccava insino sul vivo. Piacevagli il praticare con persone letterate e con grand' uomini, ed ebbe sempre in odio gli artefici plebei, ancorche fussino in alcuna cosa virtuosi. Fuggiva certi che sempre dicono male, e quando si veniva a ragionamento di loro, li lacerava

DI FRANCESCO DE SALVIAFI. 221 senza rispetto; ma sopra tutto gli dispiacevano le giunterie che fanno alcuna volta gli artefici, delle quali, essendo stato in Francia, e uditone alcune, sapeva troppo bene ragionare. Usava alcuna volta (per meno essere offeso dalla malinconia ) trovarsi con gli amici e far forza di stariallegro! Ma finalmente quella sua sì fatta natura irresoluta, sospettosa e solitaria non fece danno se non a lui. Fu suo grandissimo amico Manno Fiorentino orefice in Roma nomo raro nel sua esercizio e ottimo per costumi e bontà; e perchè egli è carico di famiglia, se Francesco avesse potuto disporre del suo, e non avesse spese tutte le sue fatiche in ufici, per lasciargli al Papa, ne avrebbe fatto gran parte a questo nomo dabbene (1) e artefice eccellente. Fu parimente suo amicissimo il sopraddetto Avveduto dell'Avveduto vajajo, il guale fu a Francesco il più amorevole. s il più fedele di quanti altri amici avesse. mai; e se fosse costui stato in Roma quando Francesco morì, si sarebbe forse in alcune case con migliore consiglio gover-, nato, che non fece. Fu suo creato an-

<sup>(1)</sup> Questi, che il Vasari in varj luoghi chiama Ufizj, erano monti vacabili che si perdevano alla morte di chi li possedeva, ricadendo alla Camera Apostolica, come anco al presente, quando il possessore di essi mon gli trasferisea avanti sotto certe condizioni. Nota dell'Ed, di Roma.

al Papar liberamente : che Francesco eta il primo e miglior pittore di Roma, e che non potendo muno meglio servirlo di lei, era da farne capitale, e che sebbone il Bonarroti ed il Cardinale di Carpi favorivano Daniello, lo facevano più per sinteresse dell'amicizia, e forse come appassionati, che per altro. Ma per tornare alla tavola, non fu sì tosto partito Giorgia dal Papa, che l'ebbe mandata a casa di Fistcesco, il quale poi di Roma glie leo fece condurre in Arezzo, dove, come in altro luogo abbiam detto, è stata dal Vasarii gen ricca ed onorata spesa nella Piese di speglla Città collocata. Stando le cose della sula de' Re nel modo che si è detto di sopra, vel partire il Duca Cosimo da Siena per andar a Roma, il Vasari che era andato sin lì con Sua Eccellenza gli raccomango caldamente il Salviati, acciocchè gli, ficesse favore appresso al Papa, e, a Fragcesco scrisse quanto aveva da fare, giunio che fosse il Duca in Roma, nel che nen 'usci punto Francesco del consiglio datogli da Giorgio. Perchè andando a far riverenza al Duca, fu veduto con bonissiraa cera da Sua Eccellenza; e poco appresso fecto tale ufficio per lui appresso Sua Santità, che gli fu allogata mezza la detta sala; alla quele opera mettendo mano, prima che altro facesse, gettò a terra una stoffia stata cominciata da Daniello, onde furono - poi fra loro molte contese. Senvivai, come

DI FRANCESCO DE SALVIATI. s'è già dutto, questo Pontefice nelle cose d'architettura Pirro Ligorio, il quale avewa molto da principio favorito Francesco. e serebbe seguitato; ma colui non tenendo più como nè di Pirro nè d'altri, poichè ebbe "cominciato a lavorare, fu cagione che d'amico gli divenne in un certo modo 'avversario', e se ne videro manifestissimi segni perciocche Pirro comingiò a dire al Papa che essendo in Roma molti giovani Prittori e valentuomini, che a voler cavar le mani di quella sala sarebbe stato ben Latte allogar loro una storia per uno, e vederne una volta il fine; i quali modi di Pirro, a cui si vedeva che il Papa in e ciò acconsentiva, dispiacquero tauto a Franceseo; che tutto sdegnato si tolse giù dal lavoro e dalle contenzioni, parendogli che poca stima fosse fatta di lui: e così montato a cavallo senza far motto a niuno se ne venne a Fiorenza; dove tutto fantastico, senza tener conto d'amico che aves-'se, "si pose in uno albergo, come non fasse stato di questa patria e non vi avesse nè conoscensa nè chi fusse in cosa alcuna per lui. Dopo avendo baciato le mani al Duca, fu in modo accarezzato, che si sarebbe potuto sperare qualche cosa di buono , se Francesco fusse stato d'altra natura be si fosse attenuto al consiglio di Giorgio, moquate lo consigliava a vendere gli ufici The aveva in Roma e ridursi in Fiorenza u godere la patria e gli amici per fuggire-

VITA teneva nell'Opera di Santa Maria del Fiore il quadro di Messer Alamanno, Ondo con questa occasione vedendo costui il modo di fare del Salviati, si diede con molto più studio, che insino allora fatto non' aveva, alla pittura, e condusse in un quadro molto bello una conversione di S. Paolo, la quale oggi è appresso Guglielme del Tovaglia; e dopo in un quadro della medesima grandezza, dipinse le serpi che piovono addosso al popolo Ebreo; in un altro fece Gesù Cristo che cava i Santi Padri del Limbo: i quali ultimi due, che sono bellissimi, ha oggi Filippo Spini gentiluomo che multo si diletta delle nostre arti. E oltre a molte altre cose piccole che fece Francesco dal Prato, disegnò assai e bene, come si può vedere in alcuni di sua mano che sono nel nostro libro de' disegni. Morì costui l'anno 1562. e dolse molto a tutta l'Accademia; perchè oltre all'esser valentuomo nell'arte, non fu mai il più dabbene uomo di lui. Fu allievo di Francesco Salviati Giuseppe Porta da Castelnuovo della Garfagnana (1), che fu chiamato anch' egli per rispetto del suo maestro Giuseppe Salviati. Costui giovanetto, l'anno 1535. essendo stato condotto

<sup>(1)</sup> Il P. Orlandi dice: Gioseffo Porta detto del Sals viati o Veneziano o Garfagnino; ma più sotto dice, che macque in Castelnuovo della Garfagnane. Vedi il Vasati nel Tom. X. a.c. 233. Nota dell' Ed. di Roma.

DI FRANCESCO DE SALVIATI. in Roma da un suo zío Segretario di Monsignor Onofrio Bartolini Arcivescovo di Pisa, fu acconcio col Salviati, appresso al quale imparò in poco tempo non pure a disegnare benissimo, ma ancora a colorire ottimamente. Andato poi col suo maestro · Venezia, vi prese tante pratiche di gentiluomini, che essendovi da lui lasciato, fece conto di volere che quella Città fosse sua patria: e così presovi moglie, vi si è stato sempre, ed ha lavorato in pochi altri luoghi, che a Venezia. In sul campo di S. Stefano dipinse già la facciata della casa de' Loredani di storie colorite a fresco molto vagamente e fatte con bella maniera. Dipinse similmente a S. Polo quella de Bernardi, ed un'altra dietro a S. Rocco, che è opera bonissima. Tre altre facciate di chiaroscuro ha fatto molto grandi, piene di varie storie, una a S. Moise; la seconda a S. Cassiano, e la terza a S. Maria Zebenigo. Ha dipinto similmente a fresco in un luogo detto Treville appresso Trevisi, tutto il palazzo de' Priuli, fabbrica ricca e grandissima, dentro e fuori; della quale fabbrica si parlera a lungo nella vita del Sansovino. A Pieve di Sacco ha fatto una facciata molto bella, ed a Bagnuolo, luogo de' Frati di Santo Spirito di Venezia, ha dipinto una tavola a olio; ed ai medesimi padri ha fatto nel Convento di Santo Spirito il palco ovvero soffittato del loro refettorio con uno spartimento Vasari Vol. XIII. 15

pieno di squadri dipinti. Suncila testa principale un bellissimo cenacelo. Nel par lazzo di S. Marco ha dipinto nella sila del Doge le sibille, i profeti, le virtù cap dinali, e Gristo con le Marie, che git sone state infinitamente lodate; & nelle gle detta libreria di S. Marco fece due dorit grandi a concorrenza degli altri pittori di Venezia, de' quali si è ragionate di soppe Essendo chiamato a Roma dal Cardinali Emulio dopo la morte di Francesco phil una delle maggiori storie che siano nelli detta sala dei Re (1), ne cominciò un'al tra, e dopo essendo morto Papa Pio In se ne tornò a Venezia, dove gli ha dau la Signoria a dipignere in palazzo un palco pieno di quadri a olio, il quale è a sommo delle scale nuove. Il medesimo ha dipinto sei molto belle tavole a olio, una in S. Francesco della Vigna all'altare della Madonna, la seconda nella Chiesa de Servi all' altar maggiore, la terza ne' Frati Minori, la quarta nella Madonna dell'Orto, la quinta a S. Zaccheria, e la sesta a San Moise; e due n'ha fatto a Murano che sono belle e fatte con molta diligenta e bella maniera. Di questo Giuseppe, il quale ancor vive e si fa eccellentissimo

<sup>(</sup>t) Dipinse la storia di quando Federigo Imperator re bacia in Venezia il piede ad Alessandro Ill. Notsi dell' Edis. di Roma.

ation a The Pranches of be salarmanic const nen idico altro per gras de non che altro alla partura attende con melto dudio alla seemetrie; e di sua mano è la volute del dential of a strong in the strong of the str th (d) some si deve girare seconde la mieura, antica;; e tosto dovra venire is hichding opera (2) che ha composto delle meodi; geometria, Fu anche discepolo di Phantes us Domenico Romano, che gli fuldi cerande ujuto pella sala che fece id Morenza ed in plire opere, ed il quale sis Lanua 1550, col Signor Giuliano Gas string i a man layora da se solo. Commence of the date onling nor maleo -2008 6 9 5 . m.) ·ib ad conse BUH . (ilo g -iM Her Tree gas , ota O Th. Some

Il La regola di far perfettamente questa voluta del cestielle Jostino ec. su stampata in Venezia pel Marcolini in fol. nel 1552. e su tradotta in latino dal dottissimo ed eruditissimo Sig. Marchese Poleni, e inserita pelle sue Esercitazioni Vitruviane. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nell' Abecedario Pittorico si dice, che sorpreso dalla morte sil 50, anni, diede alle fiamme questi scritti, lorsa perche pensava d'aver tempo di rivederli, o non lo avendo avuto, non volle lasciargli imperfetti. Nota dell' Ed. di Roma.

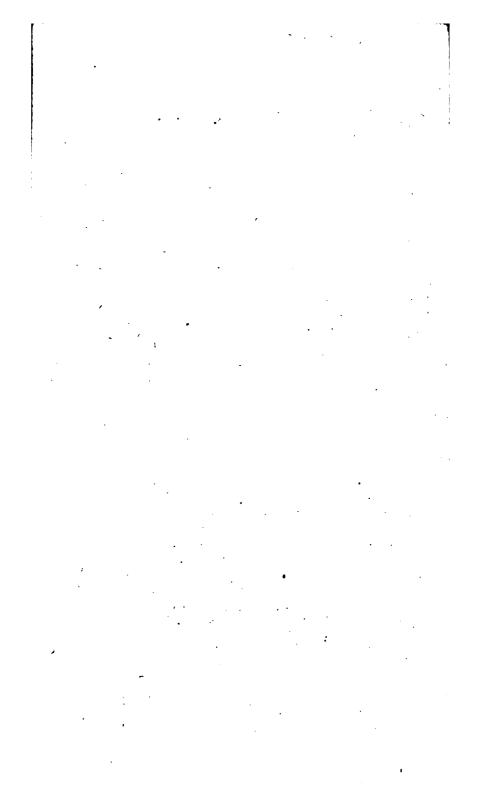

•



Daniello Ricciarelli

## VITA

DI

## DANIELLO RICCIARELLI

DA VOLTERRA

PITTORE E SCULTORE.

Avendo Daniello, quando era giovanetto, imparato alquanto a disegnare da Giovanni Antonio Soddoma, il quale andò a fare in quel tempo alcuni lavori in quella Città, partito che fu, fece esso Daniello molto migliore e maggiore acquisto sotto Baldas-

マオ エート sarre Peruzzi (1), che sotto la disciplim di esto Soddoma fatto non aveva (2). Ma per vero dire, con tutto ciò non fece per allera gran riuscita; e questo, perciocche questo metteva fatica e studio, spinto da was gran veglie, in cercando d'apparare altrettanto all' incontro il serviva poce l'ingegno e la mano; onde nelle sue prime opere che fece in Volterra si conosce una grandissima, anzi infinita fatica . ma non già principio di bella e gran maniera, ne vaghezza ne grazia ne invenzione come si è veduto a buon ora in molti altri, che sono nati per essere dipintori, i quali happo mostro anco ne primi principi facilità, fierezza, e saggio di qualche buona maniera; anzi le prime cose di costui mostrano essere state fatte veramente da un malinconico, essendo piene di stento condotte con molta pazienza e lunghezza

(i) Vedi la Vita del Soddema Tost. XII: presista e di Baldassar Peruzzi a c. 191. del Tomo VIII. Note dell' Ed, di Roma.

<sup>(2)</sup> Quando il Razzi lavoto in Volterra, ar publi dine che avesse già fatte le une pitture più celebri coldite, anche pel disegno: e schbene dal Peruzzi apprendesse Daniello una certa sobrietà nel comporte, che indesse Daniello una certa sobrietà nel comporte, che inlimperare da questo ancore, come poe vedere pelli qua Deposizione dalla Croce, che egli dipinse alla Trinità de Monti in Roma, ove qualche pensiero si vede di quelle, che il Razzi e il Riocio altro scolare di essopianero in Siega. F. G. D.

... DANIELLO RICCIARELLI. If tempo. Ma venendo alle sue opere sper lasciar quelle delle quali non è da far conto, fece nella sua giovanezza in Volterra a fresco la facciata di Messer Mario Maffei di chiarosouro, che gli diede buon nome e gli acquisto molto credito; la quale poi che ebbe finita, vedendo non aver quivi concorrenza che lo spignesse a cercare di salire a miglior grado, e non essere in quella Città opere ne antiche ne moderne. dalle quali potesse molto imparare, si tisolvette di andare per ogni modo a Roma. dove intendeva che allora non erano molta che attendessero alla pittura, da Perino del Vaga in fuori. Ma prima che partisse. ando pensando di voler portare alcun' opera finita che lo facesse conoscere: e così avendo fatto in una tela un Cristo a olio battuto alla colonna con molte figure, e messovi in farlo tutta quella diligenza che è possibile, servendosi di modelli e ritratti dal vivo. le portò seco : e giunto in Roma, non vi fu stato molto, che per mezzo .d'amici mostro al Cardinale Trivulzi quella pittura, la quale in modo gli soddisfece, she non pure la comprò, ma pose gran--dissima affezione a Daniello, mandandelo poco appresso a lavorare, dove aveva fatto faor di Roma a un suo casale detto Salone (1) un grandissimo casamento, il

<sup>(1)</sup> Salone è ora divenuto un Casale per gli nomia

がました繁華中の東京大学は17世 quale faceva adornare di fostane, stasshi e pitture, e dove appunto altera lavozavano Giammaria da Milano ed altri alcune stanze di stucchi e grottesche. Qui donque giunto Daniello, si per la conconsunza e si per servire quel Signoro; dal quele poteva molto onore e utile sperare, dipiatse în compagnia di coloro diverse cosecin molte stanze e logge, e particolarmento vi fece molte grottesche piene di varie ifemminette. Ma sopra tutto riusci molto bella una storia di Fetonte fatta a fresco di Cfigure grandi quanto il maturale, e un fume grandissimo che vi fece, il quale è una molto buona figura; le quali totte opere andando spesso il detto Cardinale a vedere, e menando seco or uno, or atro Cardinale furono cagione che Daniello facesse con molti di loro servitù e amioikia. Dono avendo Perino del Vaga, il quale allora faceva alla Trinità la cappella di Messer Agnolo de' Massimi, bisogno d'ann giovane che gli ajutasse, Daniello che flesiderava di acquistare, tirato dalle promesse di colui, andò a star seco, engli ajutò fare nell'opera di quella cappella alcune cose, le quali condusse con modita

diligenza a fine. Avendo fatto Perino in-

ni di campagna, e appartiene al Capitolo di S. Maria Maggiore, ed è sei miglia fuori di porta Maggiore, dove sorge l'acqua di Trevi. Nota dell' Ed. di Roma.

DI DANIELEO RECCIARELLI. manti al sacco di Roma, come s'è detto, adla: cappella: del Crocifisso di San Marcello nella volta la creazione di Adamo ed Eva grandi quanto il vivo, e molto maggiori due Evangelisti, cioè San Gio-5 vapni e San Marco, e anco non finiti del se tratto, perchè la figura del San Giovanni s mancava dal mezzo in su, gli uomini di i quella Compagnia si risolverono, quando - poi furono quietate le cose di Roma, che a il medesimo Perino finisse quell' opera. Ma avendo altro che fare, fattone i car-- loni, la fece finire a Daniello, il quale sinicil San Giovanni lasciato imperfetto, a te fece del tutto gli altri due Evangelisti, s San Luca e San Matteo, nel mezzo due andelliere, e nel-. l'arco della faccia che mette in mezzo la Finestra due angeli, che volando e stando e sospesi in sull'ale, tengono in mano miin steri della passione di Gesù Cristo; e l'arco madornò riccamente di grottesche e molto belle figurine ignude; ed insomma si porto in tutta questa opera bene oltre modo, ancorobè vi mettesse assai tempo. Dopo avendo il medesimo Perino dato a fare a Daniello un fregio nella sala del palazzo di M. Agnolo Massimi con molti partimenti di stucco ed altri ornamenti e storie de' fatti di Fabio Massimo, si portò tanto bene, che veggendo quell'opera la Signora Elena Orsina, e udendo molto lodare la viriù di Daniello, gli diede a fare una

BE EFFORERE BIRCHTS TO sua enphella nella Chiesal della Trinfta del Roma in sul monte deve stamo i Frati di S. Francesco di Paola. Onde Daniello mettendo egni eforzo e diligenza per fare un'opera rara, la quale lo facesse comescere per eccellente pittore; mon si cueò mettervi le fatiche di molti anni. Dal mo me dunque di quella Signora dandosi alla tappella il titolo della Croco di Cristo me stro Salvatore, si tolse il suggetto dell'fatti di Sant' Elena (1). E così nella tavola principale facendo Daniello Gesù Cristo the è deposto di Croce da Gioseffe e Nice codemo e altri discepoli, lo svenimento di Maria Vergine sostenuta sopra le braccia da Maddalena e altre Mario (2), mosto 

(r) Vedi la critica di questa tavola presso il Richard. son Tom. III. a c. 528. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>a) In questa tavola la Santissima Vergine non è acatennia sotto le braccia dalle Marie, ma è cadute in terra tramortita, il che, come mi par d'aver notato altrove, è contro la storia Evangelica, che dice di Maria stabat, rioè stava in predi, e contro l'oriore della Santissima Vergine che era dotata d'una fortezza erofos e d'una perfettissima cognizione del mistero della morte di Gesti Cristo. Mà bisogna, che il Vasari, quando scrisse così, avesse in mente un disegno pirmo ili questa tavola fatto da Daniello, ove Maria Vergine è rappresentata sostenuta in piedi sotto le braccia dall'aftre Marie Questo disegno fu da Jacopo Stella celebre pittore Francese portato in Francia dall'assari, dove era dimorato molto tempo. Adesso si rittova nella rafissima raccolta di disegni del Sig. Mariette. Nota dell' Ed. di Roma.

mandistrico gindinio , e di esser rare nos mo Eperoiocche oltre al componimento della fillune che è molto ricon, al Cristo è puin ma figura e un bellisaimo scorto venenda co' piedi: innanzi e col resto indictro. Sono isimilmente belli e dissisii scorti a figure quelli di coloro, che avendolo sconfitte i de reggono con le fasoe, stando son qua coerte scale, e mostrando in aloune parli l'ignado fatto con molta grazia (1) knierao poi a questa tavola fece un beldissimo e vario ornamento di stucchi pieno d'intagli e con due figure che sostengone con la testa il frontene, mentre con una mano tengono il capitello e con l'altra ceronno mettere la colonna che lo regga. la quale è posta da piè in sulla base sotto il capitello; la quale opera è fatta con incredibile diligenza. Nell'arco sopra la tavola dipinse a fresco due sibille, che sono le migliori figure di tutta quell'ope-

gir si(t) A questa tavola danno in Roma il secondo luogo dopo quella di Raffaello della Trasfigurazione. Ella è disegnata con tanta eccellenza e tanto piena di figure e di difficultà, con averle superate e acconce tanto appellentemente, che molti credono, non senza fondamento, che vi abbia avuto mano Michelagnolo. Vero è che nel colore ha molto patito, è poco ve n'è che sia vergine. È stata integlista in same da Dorigny, e da alini in più piccolo ad acquaforte. Il Richardson Tom. L. a c. 114. la gensura, come se tutto susse in confusione : ma ella è eseguita in una maniera prodigiosa, che piace e crea maraviglia. Nota dell' Ed. di Rona. . . ...

ţ

3

ï

쇇

ľú

٠.٩

٠,

4

٠É

recelle quali sibille mettono in mosso la forestra che i sopra il merzo di detta tavola e de lume a tutta: la cappalla; la enil volue de divisa in quattro parti con bizzauro, vario, e bella spartimento di stucchi e grottesche fatte con nuove fantario di maschere e festoni, deptro si quali some quattro storie della Croce e di S. Elena madre di Costantino. Nella aprima è quando avanti la passione del Salvatore sono fabbricate tre croci, nella seconda quando S. Elena comanda ad alcuni Ebrei che le insegnino le dette cnoci, nella terza quando non volendo essi insegnarla, ella fa mettere in un pozzo colui che le sapeva, e nella quarta quando colui insegna il luogo, dove tutte e tre erano sotterrates le quali quattro storie sono helle eltre ogni credenza e condotte con molto studio. Nelle facce dalle bande sono altre quattro storie, cioè due per faccia, a ciascupa è divisa dalla cornice che fa l'imposta, dell'arco, sopra cui posa la ereciera della volta di detta cappella. In una è S. Elena che fa cavare d'un pozzo la Croce santa e l'altre due: e nella seconda quando quella del Salvatore sana un infermo. Ne quadri di sotto a man ritta, la detta Santa quella di Cristo riconosce nel risuscitare un morto, sopra cui è posta, nell'ignudo del quale morto mise Daniello incredibile studio per ritrovare i muscoli e rettamente tutte le parti dell'uomo; il

DI DANIELLO NICCIARELLI. i he fece ancora in ecoloro che gli mettono " ddosso la croce e nei circostanti, che stampo " atti stupidi a veder quel miracolo; endv re clò è fatto con molta diligenza un hizarro cataletto con una ossatura di morto " the Pabbraccia, condotto con bella ine renzione e molta fatica. Nell'altro quadro ... he a questo è dirimpetto, dipinse Eraclio Imperadore, il quale scalzo a piedi e in 5 camifcia messe la Croce di Cristo nella porta di Roma (1), dove sono femmine, nomini e putti ginocchioni che l'adorazo : molti suoi baroni e uno staffiere che gli iene il cavallo. Sotto per basamento sono per ciascuna due femmine di chiaroscuro 1 3 fatte di marmo molto belle, le quali a nostrano di reggere dette storie, e sotto areo primo della parte dinanzi fece nel s piano per lo ritto due figure grandi quano il vivo, un S. Francesco di Paola cano i quell'Ordine che ufizia, la detta Chiesa, e un San Jeronimo vestito da Cardiale, the sono due bonissime figure, siccome anche sono quelle di tutta l'opera,

<sup>(1)</sup> Non so quel che voglia dire: messe la Croce di risto nella porta di Roma. L'istoria c'insegna che Eradio portò la S. Croce, e fu arrestato sulla porta di rerusalemme, conducendola al Calvario, e ciò per miacolo; il che non ha che far niente con Roma; onde redo, che qui ci sia corso qualche errore di stampa; mto più che se ne sono incontrati molti altri, che si poo corretti, come si è potuto il meglio. Nota dell' Ed. i Roma.

la quale condusse Daniello in sette anni e con fatiche e studio inestimabile. Ma perchè le pitture che son fatte per questa via banno sempre del daro e del difficile. manea quest opera d'una certa leggiadra facilità che suole molto dilettate, Onde Daniello stesso confessando la fatica che aveva durata in quest'opera, e temendo, di quello che gli avvenne e di non essere. biasimato, fece per suo capriccio e quasi<sup>D</sup> per sua difensione sotto i piedi di detti due Santi due storiette di stucco di basso! rilievo, nelle quali volle mostrare che es-q sendo suoi amici Michelagnolo Bonarroti" e Pr. Bastiano del Piombo (l'opere de qualid andava imitando e osservando i precetti), sebbene faceva adagio e con istento, nondimeno il suo imitare quei due uomini. poteva bastare a difenderlo dai morsi degl' invidiosi e maligni; la mala nathra". de' quan è forza, ancorchè loro non paja, "! che si scuopra. In una, dico, di queste storiette (1) fece molte figure di satiri;

<sup>(1)</sup> Questo primo bassorilievo non pare cha: sta stato ben descritto dal Vasari, poiche è vero che vi sono satiri che staccano le figure, e ad una stadera pessano non gambe e braccia ec. ma figura per figura di queste comprese nella pittura della cappella, e trovatele di giusto peso cacciano via i satiri nimici del pittore: Evolusi scritto in Greco: PEAQMEN BION NTN

AE PEAOIOTATOC, cioè: Ridiemo Ia vita degli uomigi, e ora è più ridicolosa; che il Padre Mentfocon

DI DANIELLO, DICCIARELLI, che a una stadera pesano gambe, braccia e altre membra di figure, per ridurre al, netto quelle che sono a giusto peso e stanno bene, e per dare le cattive a Michelan gnolo e a Fr. Bastiano, che le vanno con-ferendo. Nell'altra è Michelagnolo che si guarda in uno specchio, di che il significato è chiarissimo (1). Fece similmente in: due angeli dell'arco dalla banda di fuori. due ignudi di chiaroscuro, che sono della medesima bontà che sono l'altre figure di quell'opera; la quale scoperta che fu, dopo si lungo tempo, fu molto lodata e-te-nuta lavoro bellissimo e difficile, e il suo maestro eccellentissimo. Dopo questa cappella gli fece Alessandro Cardinale Farnese in una stanza del suo palazzo, cioè in sul cantone sotto uno di que palchi ricchissimi fatti con ordine di maestro Antonio da Sangallo a tre cameroni che sono in fila, fare un fregio di pittura bellissi-

ອະເອດຊາ ປາ ເປັນ

a cart. 229. del suo Diario traduce: Ridenus vitem hominum, nunc autem ii ridiculissimi sunt. L'altro bassorilievo
non y'à nin Note dell' Ed. de Pomo

non v'è più. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>x) Sarà stato chiarissimo al Vasari, ma era meglio spiegarte per chi atta prima non l'avesse capito. Io per me teredo, che volesse dire ch'egli aveva imitato Michelagnole in quella pittura cost puntualmente, come imita la mostra faccia quella che veggiamo nello specchio i talche se Michelagnolo avesse guardato quella tavola, gli dovesse parere di vedere una sua opera propria Quindi cresce la verisimilitadine, che il Bonarroti glicia disegnasse. Nota dell' Ed. di Roma.

こうと 間 御堂 本におりまた かき mo con una storia di figure per ogni faccia, che furono un triouso di Bacco, hallissimo, anna caccia e altre simili cohe molto soddisfecero a quel Cardinale il. quale oltre ciò gli fece fare in più lacchi: di quel fregio un liocarno in diversi madi. in grembo a una vergine, che è l'impuese di quella illustrissima famiglia: la quale, opera fu cagione che quel Signore, il quale è sempre stato amatore di tutti gli ... udmini rari e virtuosi, lo favorisse semns pre; e più arebbe fatto, se Daniello non. fosse stato così lungo nel suo operare. Ma di questo non aveva colpa Daniello, poin chè si fatta era la sua natura e ingegao, ed egli piuttosto si contentava di fare perga e bene, che assai e non così bene. Adama que oltre all'affezione che gli portami ila Cardinale, lo favori di maniera il Sig. Annibale Caro appresso i suoi Signori Face. nesi, che sempre l'ajutarono. E a Madama Margarita d'Austria figliuola di Carlo V. nel palazzo de Medici a Navona, dello scrittojo del quale si è favellato nella vita dell'Indaco, in otto vani dipinee otto sto-. riette de' fatti e opere illustri di detto Carlo V. Imperatore con tanta diligenza e bonta, che per simile cosa non si può quasi fare meglio. Essendo poi l'anno 1547... morto Perino del Vaga, e avendo lasciata imperfetta la sala dei Re, che come si è. detto, è nel palazzo del Papa dinanzi alla cappella di Sisto e alla Paolina, per mez-

DI DANIBLLO RICCIARELLI. no di molti amici e Signori, e panticolarmente di Michelagnolo Benarroti fu da Papa Paolo III. messo in sno luogo Da-, niello con la medesima provvisione che. aveva Perino, e ordinatogli che desse principio agli ornamenti delle facciate, che si avevano a fare di stucchi con molti ignu-, di tutti tondi sopra certi frontoni; e perche quella sala rompono sei porte grandi di mischio, tre per banda, e una sola, facciata rimane intera, fece Daniello sopra ogni porta quasi un tabernacolo di, strucco bellissimo; in ciasoupo de quali disegnava fare di pittura uno di quei Re, che hanno difesa la Chiesa apostolica, a seguitare nelle facciate istorie di que' Re, che con tributi o vittorie hanno beneficato la Chiesa; ende in tutto venivano a essere sei storie e sei nicchie; dopo le quali nic-, chie ovvero tabernacoli fece Daniello con l'ajgro di molti tutto l'altro ornamento ricchimimo di atuechi che in quella sala si vode, studiando in un medesimo tempo i cartoni di quello, che aveva disegnato far in quel luogo di pittura. Il che fatto diede principio a una delle storie, ma non ne dipinse più che due braccia in circa, e due di que' Re ne' tabernacoli di stugco sopra le porte; perchè ancorchò fosse sollecitato, dal Cardinal Farnese e dal Papa, senza pensare che la morte suole spesse volte guastare molti disegni, mandò l'opera tanto in lungo, che quando so-Vasari Vol. XIII.

ATIT pravvenne la morte del Papa l'anno.154q. non era fatto, se non quello che è detto: perche avendosi a fare nella sala, che era piena di palchi e legnami, il conclave, fu necessario gettar ogni cosa per terra e scoprire l'opera; la quale essendo veduta da ognuno, l'opere di stucco furono, siccome meritavano, infinitamente lodate, ma non già tanto i due Re di pittura; perciocchè pareva che in bontà non corrispondessono all'opera della Trinità, e che egli avesse con tanta comodità e stipendi onorati piuttosto dato addietro, che acquista, to. Essendo poi stato creato Pontefice l'anno 1550. Giulio III. si fece innanzi Daniello con amici e con favori per avere la medesima provvisione e seguitare l'opera di quella sala; ma il Papa non vi aveng do volto l'animo, diede sempre passala. Anzi mandato per Giorgio Vasari, che aveva seco avuto servitù insino quando esso Pontefice era Arcivescovo Sipontino serviva di lui in tutte le cose del disegno. Ma nondimeno avendo Sua Santità deliberato fare una fontana in testa al corridore di Belvedere, e non piacendogli un disegno di Michelagnolo, nel quale era un Moisè che percotendo la pietra, ne faceva uscire acqua, per esser cosa che non poteva condursi, se non con lunghezza di tempo, volendolo Michelagnolo far di mar" mo, ma il consiglio di Giorgio, il quale fu, che la Cleopatra figura divina e stata:

DI DANIBLLO RICCIARELLI. fatta da Greci si accomodasse in quel luogo (1), ne fu dato per mezzo del Bonarroti sura a Daniello, con ordine che in delto luogo facesse di stucchi una grotta, dentro la quale fosse la detta Cleopa-tra collocata. Daniello dunque avendovi messo mano, ancorche fosse molto sollecitato, lavoro con tanta lentezza in quell'opera, che fini la stanza sola di stucchi e di pitture; ma molte altre cose che l Papa voleva fare, vedendo andare più allungo che non pensava, uscitone la voglia al Papa, non furono altrimenti finite, ma si rimase in quel modo, che oggi si vede ogni cosa. Fece Daniello nella Chiesa di S. Agostino a fresco in una cappella in figure grandi quanto il naturale una S. Eleua che fa ritrovare la Croce, e dalle bande in due nicchie S. Cecilia e S. Lucia; la quale opera fu parte colorita da, lui, e parte con suoi disegni dai giovani che stavano con esso lui, onde non riusci di quella perfezione che l'altre opere sue, In questo medesimo tempo dalla Sig. Lucrezia della Rovere gli fu allogata una

patito malamente. Vi è benst in statua della Cleopatta ammirabile specialmente pel panneggiamento, in più della quale sono scolpite in marmo due belle poesie latine, che si possono leggere nella Descrizione del Palazao Kancano, una di Baldaesar Castiglioni o una d'Agostino Fiorentini. Neta dell' Ed. di Roma.

Action . W. L. T. A. cappella nella Trinità dirimpetto a quella della Sig. Elena Orsina, nella quale fatto uno spartimento di stucchi, fece con suoi cartoni dipignere di storie della Vergine la volta da Marco da Siena (1) e da Pellegrino. (2) da Bologna; ed in una delle facciate fece fare a Bizzera Spagnuolo (3) la Natività di essa Vergine, e nell'altra da Gio. Paolo Rossetti da Volterra suo creato Gesù Cristo presentato a Simcone; ed al medesimo fece fare in due storie, che sono negli archi di sopra, Gabriello che anouazia essa Vergine, e la Natività di Cristo. Di fuori negli angoli fece due figuroni, e sotto ne' pilastri due profeti. Nella facciata dell' altare dipinse Daniello di sua mano la nostra Donna che saglie i gradi del tempio, e nella principale la

F. G. D.

<sup>(1)</sup> Marco da Siena fu scolare del Beccafumi, e poi di Daniello da Volterra. Morì giovane, e lasciò un voluminoso libro d'architettura (2). È nominato nel Tomo XI. a cart. 89. Nota dell'Ed. di Roma.

<sup>(</sup>s) Questo trattato è come la Fenice: Che vi sia più d'un lo dice, Dove sia nessun lo sa.

<sup>(</sup>a) Questi è Pellegrino Tibaldi pittore eccellente mentovato dal Vasari più volte in quest' opera, e massimamente nel fine del Tomo antecedente. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Di questo Bizzerra si servi il Vasari per dipignere la sala della Cancelleria di Roma. Vedi Tom. I. pag. 132. Nota dell' Ed. di Roma.

DI DANIEBLO RICCIARELLI. medesima Vergine, che sopra molti bellissimi angeli in forma di putti saglie in Gielo, e i dodici Apostoli a basso che stanno a vederla salire : e perchè il luogo non era capace di tante figure ed egli der siderava di fare in ciò nuova invenzione, finse che l'altare di quella cappella fusse il sepolero, ed intorno mise gli apostoli, facendo loro posare i piedi in sul piano della cappella, dove comiccia l'altere; il quale medo di fare ad alcuni è piscinto, e ad altri, che sono la maggiore e miglior parte, non punto. Ma con tutto che pemasse Daniello quattordici anni a condurre quest'opera, non è però punto migliare della prima. Nell'altra facciata, che restò a finirsi di questa cappella, nella quale andava l'uccisione de fanciulli innocenti, fece lavorare il tutto, avendone fatto i cartoni a Michele (1) Alberti Fiorentino suo creato. Avendo Mgr. Giovanni della Casa Fiorentino e uomo dottissimo (come le sue · leggiadrissime e dotte opere così latine, come volgari ne dimostrano) cominciato a

<sup>(1)</sup> L'Abecedario Pittorice fa questo Michele Alberti del Borgo S. Sepolcro, donde era Cherubino del medesimo casato; ma non so se fosse della medesima famiglia. Veramente Cherubino fu figliuolo d'un Michele pittore, e di lui scolare; e può essere che il Vasari lo chiamasse Florentino, intendendo dello Stato Fiorentino. Nota dell' Ed. di Roma.

3 (co. 1) (**以及程程 )** perivere un Truttato (1) delle cose di pie tura e volendo chiarirei d'aloune minuie e particolari dagli nomini della professone, fece fare a Daniello con tutta quella diligenza che fu possibile il medello din David di terra finito , e dopo gli feendi "pignere ovvero ritrarre in un queden il medesimo David, che è bellissimo da tutte due le bande, cioè il dinanzi e il di die tro, che fu cosa capricciosa; il quale que "dro è oggi appresso M. Annibale, Ruggilai (2). Al medesimo M. Giovenni fece un Cristo morte con le Marie, ed in tele per mandare in Francia Enea, che spoglian-·dosi per andare a dormire con Dido, è "sopraggiunto da Mercurio, che mostra di parlargli nella maniera che si legge ne' mi di Vergilio. Al medesimo sece in un alto quadro, pure a olio, un bellissimo S. Gio 'vanni in penitenza grande quanto il paturale, che da quel Signore, mentre visse, fur tenuto carissimo; e parimente un S. Gi-

(2) Nipote del medesimo Giovanni della Cata Tiva dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Di questo Prelato el diede tutte le notizie possibili il Conte Gio. Battista Casotti in una lettera posta in fronte alla sua correttissima edizione dell'opere di quest' aureo Scrittore; ma benché fosse molto erudito e pratico delle nostre antichità e diligentissimo, quanto possa esser mai qual più accurate nomo che sia, pure gli scappò la notizia di questo Trattato sopra la pilitira, del quale non si sa che cosa ne sia stato. Nota dell'Ed. di Roma.

DI DANIBLID PARCCIARELLI. rolamo bello a maraviglia. Morto Papa Giulio III. ei creato. Sommo Pontefice Paglo IV., il Cardinale di Carpi cercò che fosse da Sua Santità data a finire a Dauiello la detta sala de Ro; ma non si di-'lettavido quel Papa di pitture, rispose, essere molto meglio fortificare Roma che spendere in dipignere. E. così avendo fatto mettere mano al portone di Castello, secondo il disegno, di Salustio figlipolo di -Baldassarre Penuzzi Sansso. suo architetto. fu ordinato che in quell'opera, la quale in conduceva tutta di trevertino a uso d'arco trionfale magnifico e sontuoso; si ponessero nelle nicchie cinque statue di braccia auattro e mezzo l'una: perchè essendo ad altri state allogate l'altre, a Daniello fu dato a fare un Angelo Michele (1). Avendo intento Mgr. Giovanni Riccio Cardinaile di Montepulciano deliberato di fare una connella in S. Pietro a Montorio dirimpetto a quella che aveva Papa Giulio fatta fare con ordine di Giorgio Vasari, e allogata la tavola, le storie in fresco, e le statue di marmo che vi andavano a Daniello. esso Daniello, già resoluto al tutto di volere abbandonare la pittura e darsi alla scultura, se n'andò a Carrara a far cavare

<sup>(</sup>t) Ne questo S. Michele ne l'altre statue furono , mai mè sono etate poste al portone di Castello. Nota dell' Ed. di Roma.

'i marmi così del S. Michele, come delle 'statue, che aveva da fare per la cappella di Montorio; mediante la quale occasione "venendo a vedere Fiorenza o l'opere che A Vasari faceva in palazzo al Duca Conmo, e l'altre di quella Città, gli furono 'fatte da infiniti amici suoi molte carezze. e particolarmente da esso Vasari; al quale l'aveva per sue lettere raccomandato il Bonarroti. Dimorando adunque Daniello in Fierenza, e veggendo quanto il Sig. Duca si dilettasse di tutte l'arti del disegno, venne in desiderio d'accomodarsi al servigio di Sua Eccellenza Illustrissima: perche avendo adoperato molti mezzi, ed avendo il Sig. Duca a coloro, che lo raccomandavano, risposto, che fosse introdotto dal Vasari, così fu fatto. Onde Daniello offerendosi a servire Sua Eccellenza, amorevolmente Ella gli rispose, che molto volentieri l'accettava, e che soddisfatto che egli avesse agli obblighi ch'aveva in Roma, venisse a sua posta, che sarebbe veduto ben volentieri. Stette Daniello tutta quella state 'in Fiorenza, dove l'accomodò Giorgio in una casa di Simone Botti suo amicissimo; là dove in detto tempo formò di gesso quasi tutte le figure di marmo, che di mano di Michelagnolo sono nella sagrestia nuova di S. Lorenzo, e fece per Michele Fuchero Fiammingo una Leda, che fu molto bella figura. Dopo andato a Carrara,

DI DANIELEO RECCIARELLI. e di la mandati marmi che voleva alla volta di Roma, torno di nuovo a Fiorenza per questa cagione. Avendo Daniello menato in sua compagnia, quando a principio venne da Roma a Fiorenza, un suo giovame chiamato Orazio Pianetti virtuoso e molto gentile, (qualunque di ciò si fosse la resgione ) non fu si tosto arrivato a Fiorenza, che si morì. Di che sentendo infinita noja oe dispiacere Daniello, come quegli che molto per le sue virtù amava il giovane, e non potendo altrimenti verso di lui il suo buon animo mostrare, tornato quest'ultima volta a Fiorenza, fece la testa di lui "di marmo dal petto in su, ritraendola ottimamente da una formata in sul morto. e quella finita, la pose con uno epitaffio nella Chiesa di S. Michele Berteldi in sulla -piazza degli Antinori. Nel che si mostrò Daniello con questo veramente amorevole ufizio uomo di rara bontà, e altrimenti amico agli amici di quello, che oggi si costuma comunemente, pochissimi ritrovandosi, che nell'amicizia altra cosa amino, che l'utile e comodo proprio. Dopo queste cose essendo gran tempo che non era stato a Volterra sua patria, vi andò prima che ritornasse a Roma, e vi fu molto carezzato dagli amici e parenti suoi; ed essendo pregato di lasciare alcuna memoria di se nella patria, fece in un quadretto di figure piccole la storia degl' InnocenSo TITA

sti (1), che fu tenuta molto bell'opera, e la pose nella Chiesa di S. Piero. Dopo pensando di non mai più dovervi ritornare, vende quel poco che vi aveva di patrimonio a Lionardo Ricciarelli suo nipote; il quale essendo con esso lui stato a Roma. e avendo molto bene imparato a lavorare di stucco, servi poi tre anni Giorgio Vasari in compagnia di molti altri nell' opere che allora si fecero nel palazzo del Duca. Tornato finalmente Daniello a Roma, avendo Papa Paolo IV. volontà di gettare in terra il Giudizio di Michelagnolo per gl' ignudi, che gli pereva che mostrassono le parti vergognose troppo disonestamente, fu detto da Cardinali e nomini di giudizio, che sarebbe grau peccato guastarle, e trovaron modo che Daniello facesse lor certi panni sottili (2) e che le coprisse, che tal

<sup>(1)</sup> Il quadro della strage degl' Innocenti è assaf ben conservato. Si vede che Daniello per una delle principali figure di que satelliti d'Erode si servì dell'Ercole che uccide Cacco, che Michel'Agnolo suo mactro avea modellato per la statua che far doveva per il canto della ringhiera di palazzo vecchio, e che poi in sua vece toccò a Baccio Bandinelli per la strettezza del marmo. Nota dell' Ed. di Firezze.

<sup>(2)</sup> Gasparo Celio pittore noto nel piecolo, ma rarissimo libretto intitolato. Memoria fatta dal Signor Gaspero Celio ec. stampato in Napoli nel 1638. in 12. a
carte 6. parlando del Profeta di Raffaello ch'è in S.
Agostino dice: Il profeta nel pilastro dipinto a secco di
Raffaello Sanzio: fu questo a tempo di Paolo IV. volendolo lavare il Sagrestano, e dopo ritoccato da N.
detto Braghettone, perchè ricoperse l'oscano delle figu-

pri paniello ricciarelli. Asi cosa finì poi sotto Pio IV. con rifar la Santa Caterina ed il S. Biagio, parrido che non istessono con onestà. Cominero de statue in quel mentre per la cappella, del detto Cardinale di Montepulciano ed il S. Michele del portone, ma nondimeno non lavorava con quella prestezzo, che arebbe potuto e dovuto, come colui che se n'andava di pensiero in pensiero latanto dopo essere stato morto il Re Arrigo di Francia (1) in giostra, venendo il Sig.

're del Giudizio del Bonarroti per ordine del dello Pontalico, e consenso di esso Bonarroti ac. Da questo luogo si ricava il soprannome, che fu dato a Daniello, e si viene in cognizione da quello che dice qui il Vasari, chi fosse quel pittore, di cuti il Cello ha taciuto il nome, Nota dell' Ed. di Roma.

(1) Ciò segui nel Luglio del 1559. Il cavallo, di cui qui tanto parla il Vasari, che doveva servire per

Arrigo II. serve oggi per la statua di Lodovico XIII. fatta di getto dal Sig. Biard, collocata sulla piazza reale nel 1639. per opera del Cardinal Richelieu, fimo al qual tempo il detto cavallo era stato in Roma. Ne parla Andrea Fulvio nel libro 5. dell' Antichità di Roma, e dice che fu gettato nel 1564. ch'è di tre pezzi, e che costò 6500. scudi. Le guerre civili di Francia fecero mettere in dimenticanza per 22. anni questo cavallo. Poi fu donato a Orazio Rucellai da Enrico III. forse in isconto di danaro dato da Orazio a Daniello. Questo Gentiluomo lo fece alzare nel 1586. sopra un piedistallo nel suo palazzo al Corso, dove ora abitano i padri del Riscatto, e Antonio Tempesta lo integliò in rame dedicandolo al Cardinale Carlo di Lotena nipote

da canto di madre di Arrigo II. Nella stampa è espresso questo Re con la lancia in mano apezzata, come se Daniello avesse gettato anche la statua del detto Re, ma è certo ch' è d'invenzione dell'intagliatore, e che l'opera fu lasciata dallo sculture imperfetta, come si

Ruberto Strozzi in Italia ed a Roma. Caterina de' Medici Reina essendo rimasa reggente in quel regno, per fare al detto suo morto marito alcuna onorata memoria, commise che il detto Ruberto fosse col Bonso roti. e facesse che in ciò il suo desiderio avesse compimento; onde giunto egli a Roma parlò di ciò lungamente con Michelagnolo, il quale non potendo, per esser vecchio, torre sopra di se quell'impresa, consigliò il Sig. Ruberto a darla a Daniello, al quale egli non mancherebbe nè d'ajuto nè di consiglio in tutto quello che potesse; della quale offerta facendo gran conto lo Strozzi, poichè si fu maturamente considerato quello che fosse da farsi, fu risoluto che Daniello facesse na cavallo di bronzo tutto d'un pezzo, alto palmi venti dalla testa insino a piedi, e lungo quaranta in circa, e che sopra quello poi si ponesse la statua di esso Re Arrigo armato, e similmente di bronzo. Avendo dunque fatto Daniello un modelletto di terra, secondo il consiglio e giudizio di Michelagnolo, il quale molto piacque al Sig. Ruberto, fu scritto il tutto in Francia, ed in ultimo convenuto fra lui e Da-

può vedere da quel che qui racconta il Vasari, benebè il Lomazzo nel Trattato della Pittura a carte 632. pare che supponga, che Daniello facesse la statua del Re, citandola per riprova delle fattezze di questo Monarca. Nota dell' Ed., di Roma.

DY DANIELLO RICCIARELLI. niello del modo di condurre quell'opera. del tempo, del prezzo e d'ogni altra cosa. Perchè messa Daniello mangal cavallo con molto studio, lo fece di terra, senza fare mai altro come aveva da essere interamente; poi fatta la forma, si andava apparecchiando a gettarlo, e da molti fonditori in opera di tanta importanza pigliava parere d'intorno al modo che dovesse tenere, perchè venisse ben fatta; quando Pio IV. dopo la morte di Paolo stato creato Pontefice fece intendere a Daniello volere. come si è detto nella Vita del Salviati. che si finisse l'opera della sala de'Re, e che perciò si lasciasse indietro ogni altra cosa. Al che rispondendo Daniello disse. essere occupatissimo ed obbligato alla Reina di Francia, ma che farebbe i cartoni e la farebbe tirare innanzi a' suoi giovani, e che oltre ciò farebbe anch'egli la parte sua; la quale risposta non piacendo al Papa, andò pensando di allogare il tutto al Salviati. Onde Daniello ingelosito fece tanto col mezzo del Cardinale di Carpi e di Michelagnolo, che a lui fu data a dipignere la metà di detta sala, e l'altra metà, come abbiamo detto, al Salviati, nonostante, che Daniello facesse ogni possibile opera d'averla tutta per andarsi tranquillando senza concorrenza a suo comodo. Ma in ultimo la cosa di questo lavoro fu guidata in modo, che Daniello non vi fece cosa niuna più di quello che

アード 会議 高・間 についり già avesse fatte molto imanniqued il Salviationed find quet poso che aveva comiaciato anti gli fu anco quel poco dalla midiquità d'alcani gettato per terra. Finalmente Daniello dopo quattr'anni (quanto a ddi appartenera) arebbe gettato il già: deno cavallo, ma gli bisognò indugiaren molti mesi più di quello che arebbe fatto. mancandogli le provvisioni obe doveva fare di ferramenti, metallo, ed altre materie il Sig. Ruberto; le quali tutté cose essendo finalmente state provvedute, sotterro Dania. ello la forma, che era una gran macchie na fra due fornaci da fondere in ma stanza molto a proposito, che avera w Montécavallo; e fonduta la materia dan 4: do helle spine (1), il metallo per un perso andò assai bene ma in ultimo son-si dando il peso del metallo la forma del cavallo nel corpo, tutta la materia present altra via; il che travagliò molto da princioni pio l'animo di Damello, ma nondimeno, considerate il tatto, trovò la via da rimediare a tanto inconveniente: E così in capo a due (2) mesi gettandolo la seconda volta, prevalse la sua virtu agli impedimenti

<sup>(</sup>i) Cioè sturando l'orifizio della fornace, il quale si chiama Spina, come dice il Baldinucci nel Vocabolario del diserno. Nota dell' Ed. di Roma.

rio del disegno. Nota dell' Ed. di Roma.

(2) Pare impossibile che in due mesi si potesse rifare la forma, e l'altre cose necessarie, o bisogna che il male fosse poca cosa, o d'una parte sola, e non grande. Nota dell' Ed. di Roma.

DI DANIELLO RICCIARELLI. della fortuna; onde condusse il getto di quel cavallo (che è un sesto o più, magi. giore che quello d'Antonino, che è in Camipidoglio) tutto unito e sottile ugualmente. per tutto; ed è gran cosa, che sì grand' openra non pesa se non venti migliaja (1). Mafurono tanti in disagi e le fatiche che vispese Daniello, il quale anzi che no eradi poca complessione e malinconico, chenon molto dopo gli sopraggiunse un catari : ro erudele, che lo condusse molto male. Anzi dove arebbe dovuto Daniello star. lieto, avendo in così raro getto supera-, to infinite difficultà, non purve che mai poi per cosa, che prospera gli avvenis«; se, si rallegrasse; e non passò melto; che il detto catarro in due giorai gli tolse la vita a di 4. Aprile 1566. Ma invanzia avendosi preveduta la morte, si confesso, melto divotamente e volle tutti i Sacramenti della Chiesa, e poi facendo testamento, lasciò, che il suo corpo fosse seppellito nella nuova Chiesa stata principiata. alle Terme da Pio IV. ai Monaci Certosini, ordinando che in quel luogo ed alla sua sepoltura fosse posta la statua di quell'angelo, che aveva già cominciata per lo

<sup>(1)</sup> Auche questo peso pare incredibile, per quanto sottile egli fosse, se era alto 20. palmi, e lungo circa a 40. come qui sopra ha detto il Vasari. Vero è che il Fulvio dice ch' era lungo 20. palmi soli. Nota dell' Ed. di Roma.

portone di Castello; e di tutto diede curs (facendogli in ciò esecutori del suo testamento) a Michele degli Alberti Fiorentino, ed a Feliciano da S. Vito di quel di Roma (i), lasciando perció loro dugento scudi; la quale ultima volontà eseguirono ambidue con amore e diligenza, dandogli in detto luogo, secondo che da lui fu ordinato, onorata sepoltura (2). Ai medesimi lasciò tutte le sue cose appartenenti all'arte, forme di gesso, modelli, disegni, e tutte altre masserizie e cose da lavorare. Onde si offersono all'ambasciatore di Francia di dare finita del tutto fra certo tempo l'opera del cavallo e la figura del Re, chevi andava sopra: e nel vero essendosi ami bidue esercitati molti anni sotto la disciple na e studio di Daniello, si può da loro sperare ogni gran cosa. E stato creato simil mente di Daniello Biagio da Carigliano Pistolese e Giovanpaolo Rossetti da Volterra, che è persona molto diligente e di bellissimo ingegno, il quale Giovanpaolo essendosi già molti anni sono ritirato a Volterra, ha fatto e fa opere degne di molta lode. Lavorò parimente con Daniello e sece molto frutto Marco da Siena, il

<sup>(1)</sup> Cioè della campagna Romans, e feudo del's Marchesi Teodoli. Nota dell Ed. di Roma.
(2) Per altro in S. Maria degli Angeli non è la sepoltura di Daniello colla statua dell'angiolo, nè 🕬 dire per qual motivo. Nota dell' Ed. di Roma.

di Daniello Ricciarelli. quale condouosi a Napoli, si è presa quella Città per patria, e vi sta e lavora continuamente (1). È stato similmente creato di Daniello Giulio Mazzoni da Piacenza " che ebbe i suoi primi principi dal Vasari, quando in Fiorenza lavorava una tavola per Mess. Biagio Mei, che fu mandata a Lucca e posta in S. Piero Cigoli, e quando in monte Oliveto di Napoli faceva esso. Giorgio la tavola dell'altar maggiore, una grande opera nel refettorio, e la sagrestia di S. Giovanni Carbonaro, i portelli dell'organo de Piscopio con altre tavole e opere. Costui avendo poi da Daniello imparato a lavorare di stucchi, paragonando in ciò il suo maestro, ha ornato di sua mano tutto il di dentro del palazzo del Cardinale Capodiferro (2), e faitovi opere meravigliose non pure di stucchi, ma di starie a fresco e a olio, che gli hanno da-. to, e meritamente infinita lode. Ha il medesimo fatta di marmo, e ritratta dal naturale la testa di Francesco del Nero (3) tanto bene, che non credo sia possibile" far meglio, onde si può sperare che abbia

<sup>(1)</sup> Di questo Artefice vedi il Tomo III. delle Let-

<sup>(2)</sup> Questo palazzo, ch'è presso Campo di Fiore, è al presente del Sig. Marchese Spada. Nota dell' Ed. di

<sup>(3)</sup> Questo ritratte di Francesco del Nero Gentiluomo Fiorentino è sopra la sua sepoltura in S. Maria sopra Minerva qui in Roma. Nota dell' Ed. di Roma. Vasari Vol. XIII.

a fare ottima riuscita, e venire in queste nostre arti a quella perfezione, che si può maggiore e migliore. E stato Daniello persona costumata e dabbene, e di maniera intento ai suoi studi dell'arte, che nel rimanente del viver suo non ha avuto molio governo; ed è stato persona malinconica e molto solitaria. Mori Daniello di 57. anni in circa. Il suo ritratto s'è chiesto a quei suoi creati, che l'avevano fatto di gesso, e quando fui a Roma l'anno passato, me l'avevano promesso, nè per imbasciate o lettere che io abbia loro scritto, non l'han voluto dare, mostrando poca amorevolezza al lor morto maestro: però non ho voluto guardare a questa loro ingratitudine, essendo stato Daniello amico mio, e si è messo questo, che ancora che lo somigli poco, faccia la scusa della diligenza mia e della poca cura ed amorevolezza di Michele degli Alberti e di Feliciano da S. Vito.

An er og til terrior i er excepter og fig graff g A the second second of the contract of the second of the s and the second of the second and the second And the second s AND THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART Angle of the section ength of the contract of the contract of the contract of Enter the second of the second Brown - Green & Co . . not be a second and the second second Sign of the control o non a grande la 7. •.. (a) ★ □ □ □ 

.

.



Taddeo Zucchero

## VITA

ĎI

## TADDEO ZUCCHERO

## DA SANTAGNOLO IN VADO

PITTORE.

Essendo Duca d'Urbino Francesco Maria, nacque nella Terra di Santagnolo in Vado, luogo di quello Stato, l'anno 1529. a di primo di Settembre ad Ottaviano Zucchero pittore (1) un figliuol maschio, al quale

<sup>(1)</sup> Il Padre Orlandi ha posto nel suo Abecedário questo Ottaviano, benchè pittore dozzinale, ma assai

pose nome Taddeo; il qual putto avende di dieci anni imparato a leggere e scrivere ragionevolmente, se lo tiro il padre appresso, e gl'insegnò alquanto a disegnare. Ma veggendo Ottaviano quel suo figliuolo aver bellissimo ingegno, e potere divenire altr'uomo nella pittura, che a lui non pareva essere, lo mise a stare con Pempeo da Fano suo amicissimo e pittore ordinario; l'opere del quale non piacendo a Taddeo, e parimente i costumi, se ne tornò a Santagnolo, quivi e altrove ajutando al padre quanto poteva e sapeva. Finalmente, essendo cresciuto Taddeo d'anni e di giudizio, veduto non potere molto acquistare sotto la disciplina del padre carico di sette figliuoli masohi e una femmima, e anco non essergli col suo poco sapere d'ajuto più che tanto, tutto solo se n' andò di 14 anni a Roma; dove a principio non essendo conosciuto da niuno e niuno conoscendo, pati qualche disagio; e se pure alcuno vi conosceva, vi fu'da loro peggio trattato che dagli altri. Perchè

moto pe' suoi figli, ed ha lasciato fuori Pompeo da Feno assestro di Taddeo, che era o era creduto migliore d'Ottaviano. Ma egli guardò il Riposo del Borghini, dove a cart 411. della nuova edizione è nominato Ottaviano e non Pompeo. Pure era meglio guardare il Vasari, come professore e più antico del Borghino, il quale trasse tutto quasi quel libro dal Vasari medesimo. Dove poi parla di Taddeo nomina il detto Posspeo. Nota dell' Ed. di Firenze.

DL TADDEO ÉUCCHERO. accostatosi a Francesco cognominato il Sanitagnolo, il quale lavorava di grottesche con Perino del Vaga a giornate, se gli raccomando con ogni umilià pregandolo che volesse, come parente che gli era ziutarlo. Ma non gli venne fatto, perciocche Francesco, come molte volte fanno certi parenti, non pure non l'ajuto ne di fatti ne di parole, ma lo riprese e ributtò agramente. Ma nons per tanto non si perdendo d'animo il povero giovinetto, senza sgomentarsi si ando molti mesi trattenendo per Roma, o per meglio dire stentando, con macinare colori ora in questa e ora in quell'altra bottega per piccol prezzo, e talora, come poteva il meglio, alcuna cosa disegnando: e sebbene in ultimo s'acconciò per garzone con un Gio. Piero Calavrese (1), non vi fece molto frutto; percincchè colui insieme con una sua moglie fastidiosa donna non pure lo facevano macinare colori giorno e notte, ma lo facevano, non ch'altro, patire del pane, del quale acciocche non potesse anco avere a bastanza ne a sua posta, lo tenevano in un paniere appiccato al palco con certi campanelli, che ogni poco che

il paniere fosse tocco, sonavano e faceva-

<sup>(1)</sup> Ne Francesco detto il Santangiolo ne questo Gio. Pietro Calabrese si trovano posti nell' Abecedazio, ma dove parla di Taddeo si nomina il Santangiolo. Nota dell' Edia. di Roma.

no la spia. Ma questo arebbe dato pos noja a Taddeo, se avesse avuto camodo di motere disegnare alcune carte, che que ma maestraccio aveva di mano di Raffaella de Urbina. Per queste e molte altre etranesse partitosi Taddeo da Gio, Piero, si risolvette a stare da per se e apdari ricarando per le botteghe di Roma, dors già era conosciuto, una parte della settimana spendendo in layorare opere per vivere e un'altra in disegnando, a particolarmente l'opere di mano di Raffaello, che crano in casa d'Agostino Ghigi e is altri luoghi di Roma; e perchè molte volte sopraggiungendo la sera, non aveva dore in oltra parte ritirarsi, si riparò molte motti sotto le logge del detto Ghigi e in altri luoghi simili. I quali disagi gli gnastarono in parte la complessione, e se am l'avesse la giovinessa ajutato, l'avrebbono ncciso del tutto. Con tutto ciò ammalandosi, e non essendo da Francesco Santegnolo suo parente più ajutato di quello che fosse stato altra volta, se ne torno a Santaguelo a casa il padre per non finire la vita in tanta miseria, quanta quella era in che si trovava. Ma per non perdere oggimai più tempo in cose che non impertano più che tanto, e bastando avere mostrato con quanta difficoltà e disagi sequistasse, deco, che Taddeo finalmente guarito e tornato a Roma si rimise ai suoi soliti studi (ma con aversi più cura, che

per l'addictro fatto non avera di e sotto un Jacopone (1) imparò tanto, che venue in qualche credito, onde il detto Francesco suo parente, che così empiamente si era portato verso lui, veggendolo fatto valenjuomo, per servirsi di lui si rappattumo seco. e cominciarono a lavorare insiemes essendosi Taddeo, che era di buona natura, tutte le ingiurie dimenticato. È così facendo Taddeo i disegni, e ambidue lavorando molti fregi di camere e logge a fresco, si andavano giovando l'uno all'oltro. Intanto Daniello da Parma (2) pittore, il quale già stette molti anni con Antonio da Correggio e aveva avuto pratica con Francesco Mazzuoli Parmigiano, avendo preso a fare a Vitto (3) di là di Sora nel principio dell'Abruzzo una Chiesa a fresco per la cappella di S. Maria, prese in suo ejuto Taddeo conducendolo a Vitto. Nel Sills.

<sup>(1)</sup> Detto anche Jacopone da Faenza scolare di Raffaello, che copiava le sue opere per soddisfare gli estimatori di quel divino pittore, che non potevano avere gli originali. Quindi è, che col continovo copiare cose tauto eccellenti divenne buon maestro. Dipinse anche di sua invenzione, ma nella sua patria, è le sue pitture sono annoverate e descritte dal Baldinucci Dec. 3. del secolo 4. a carte 241. Nota dell' Ed. di Firenza.

Dec. 3. del secolo 4. a carte 241. Nota dell' Ed. di Firenza.

(2) Questi è Daniello de Por, che si trova posto al libro de morti alla Rotonda un verso sotto a Daniello da Volterra, onde par che morisse nel medesiano anno di Daniello, cioè nel 1566. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>- (3)</sup> Ducato del Principe Gallio.

che fare sebbene Daniello non era il mi-Fifior piltore del mondo, aveva nondimeno « fer l'étà, e pet avere véduto il modo di 'Aire del Correggio e del Parmigiano, e Otton the morbidezza conducevano le lero opere tanta pratica, che mostrandola a Taddeo ed insegnandogli, gli fu di grandissimo giovamento con le parole, non altrimenti che un akro archbe fatto con I operare. Fece Taddeo in quest' opera; che aveva la volta a croce, i quattro Evangelisti, due Sibille, duoi Profeti, e quat tro storie non molto grandi di Gesù Cri-'sto e della Vergine sua madre. Ritornato poi a Roma, ragionando M. Jacopo Mattei Gentiluomo Romano con Francesco Santagnolo di voler fare dipiguere di chiaro scuro la facciata d'una sua casa, gli mise innanzi Taddeo; ma perché pareva troppo giovane a quel Gentiluomo, gli disse Francesco che ne facesse prova in due storie, e che quelle non riuscendo, si sarebbono putate gettare per terra, e riuscendo, areb be seguitato. Avendo dunque Taddeo messo mano all'opera, riuscirono si fatte le due prime storie, che ne restò M. Jacopo non pure soddisfutto, ma stupido. Onde avendo finita quell'opera l'anno 1548. su sommamente da tutta Roma lodata, e con molta ragione. Perciocchè dopo Pulidoro, Maturino, Vincenzio da S. Gimignano (1), e

<sup>(1)</sup> La vita di questo Vincenzio è nel Tom VIII. a

Baldassarre da Siena, niuno era in simili opere arrivato a quel segno che aveva fatto Taddeo giovane allora di 18. anni; l'istorie della quale opera si possono comprendere da queste iscrizioni, che sono sotto ciascuna, de'fatti di Furio Cammillo (1):

- La prima dunque è questa: TVSCVLANI
  PAGE CONSTANTI VIM ROMANAM
  ARCENT.
  - La seconda: M. F. C. SIGNIFERYM SE-CVM IN HOSTEM RAPIT.
    - La terza: M. F. C. AVCTORE INCENSA VRBS RESTITVITVR.
    - La quarta: M. F. C. PACTIONIBVS TVR-BATIS PRAELIVM GALLIS NVN-CIAT.
    - La quinta: M. F. C. PRODITOREM VIN-CTVM FALERIO REDVCENDVM TRA-DIT.
    - La sesta: MATRONALIS AVRI COLLA-TIONE VOTVM APOLLINI SOLVI-TVR.
  - La settima: M. F. C. IVNONI REGINÆ TEMPLVM IN AVENTINO DEDICAT.

carte 215., quella di Maturino è unita con quella di Polidoro Tom. IX. a carte 233. e quella di Baldassarre da Siena a carte 291. del Temo VIII. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Queste pitture sono andate male. Nota dell Ed. di Roma.

THE PERSON OF THE PROPERTY OF

L'ottava: SIGNVM IVNONIS REGINALA 333) VEUS ROMAM ERANSFERTVRA. . . LEGERARIA FIRC. IN ANLIVS BOKT OUR DECEM WE AN SOCIOS GAPITURANTE wing itself is wisher the course of in his mediane in of his all good on the Sound f. se Dal detto tempo insisso all'anno 1550: che fu creato Papa Giulio III si ando trattenendo Taddeo in opere di non molta importanza, ma nevo con ragionerole guadagnes Il quale anno 2550, bistodò il. Giubhileo, Ottaviano padre di Taddes pla madre , ed un altro loro figliacio andarono a Roma a pigliare il santissimo Giubbileo ed in parte vedere il figliuolo. Là dove stati che furono alcune settimane con Paddeo, nel partirsi gli lasciarono il detto putto, che avevano menato con esso loro, chiamato Federigo, acciocchè lo faceste attendere alle lettere. Ma giudicandolo Taddeo più atto alla pittura, come si è veduto essere poi stato vero nell'eccellente riuscita che esso Federigo ha fatto, lo cominciò, imparato che ebbe le prime lettere, a fare attendere al disegno con miglior fortuna e appoggio, che non aveva avuto egli. Fece intanto Taddeo nella Chieen di S. Ambrogio de' Milanesi nella facciata dell'altar maggiore quattro storie de' fatti di quel Santo non molto grandi e colorite a fresco, con un fregio di puttini o femmine a uso di Termini, che fu assai, bell'opera (1): e: questa finita, allato à S. Lucia della Tinta vicino all'Orso fece una facciata piena di storie di Alessandro Magno, cominciando dal suo nascimento. e seguitando in cinque storie i fatti più notabili di quell'uomo famoso, che gli fu molto lodata, ancorchè questa avesse il paragone accanto d'un altra facciata di mano di Pulidoro (2). In questo tempo avendo Gnidobaldo. Duca d'Urbino udita la fama di questo giovane suo vassallo. e desiderando dar fine alle facciate della cappella del Duomo d'Urbino, dove Battista Franco, come s'è detto, aveva a fresco dipinta la volta, fece chiamare Taddeo a Urbino; il quale lasciando in Roma obi anesse oura di Federigo e lo facesse attendere a imparare, e parimente d'un altro suo fratello, il quale pose con alsuni amici suoi all'orefice, se n'andò ad Urbino, dove gli furono da quel Duca fatte molte, carezze, e poi datogli ordine di quanto avesse a disegnare per conto della cappella ne altre cose. Ma in quel mentre avendo quel Duca, come Generale de Signori Veneziani, a ire a Verona

(2) Le facciate delle case e de palazzi ch' eran dipinte, son tutte, come ognun sa', o guarte o perite del tutto. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>c) Nel rifarsi e abbellirsi la Chiesa di S. Ambrogio al Corso queste pitture son perite. Nota dell' Ed. di

T E T.A. ed a vedere l'altre fortificazioni di quel Dominio, menò seco Taddeo, il quale gli ritrasse il quadro di mano di Raffaello, che è, come in altro luogo a'è detto, in cominciò pur per Sua Eccellenza una telona grande, dentrovi la conversione di San Paolo, la quale è aucora così imperfetta a Santagnolo appresso Ottaviano suo padre. Ritornato poi in Urbino, ando per un pezzo seguitando i disegni della detta cappella, che furono de fatti di nostra Donna, come si può vedere in una parte di quelli, che è appresso Federigo suo fratello, disegnati di penna e chiaroscuro. Ma o venisse che 'l Duca non fosse risoluto e gli paresse Taddeo troppo giovane, o da altro, non fece altro che alcune pitture in uno studiolo a Pesaro, ed un'arme grande a fresco nella facciata del palazzo, ed il ritratto di quel Duca in un quadro grande quanto il vivo, che tutte furono bell'opere. Finalmente avendo il Duca a partire per Roma per andare a ricevere il bastone, come Generale di Santa Chiesa, da Papa Giulio III., lascio a Taddeo, che seguitasse la detta cappella, e che fosse di tutto quello che percio bisognava provveduto. Ma i Ministri del Duca, facendogli come i più di simili uomini fanno, cioè stentare ogni cosa, furono cagione che Taddeo dopo aver perduto duoi anni di tempo, se n'ando a

Roma, dove trovato "il Duca si scusò destramente senza dar biasimo a nessuno promettendo che non un icherebbe di fare quando fusse fempo. L'anno poi 1551 avendo Stefano Veltroni (r) dal Monte Safi? savino ordine dal Papa e dal Vasari di fare adornare di grottesche le stanze della vigna che fu del Cardinale Poggio (2) fuori della porta del Popolo in sul monte, chiamò Taddeo, e nel quadro del mezzo gli fece dipignere una Occasione, che avendo presa la Fortuna, mostra di volerle tagliare il crine con le forbici, impresa di quel Papa; nel che Taddeo si porto molto bene. Dopo avendo il Vasari fatto sotto il palazzo nuovo, primo di tutti gli altri, il disegno del cortile e della fonte, che poi fu seguitata dal Vignola e dall'Ammanuato e murata da Baronino, nel dipignervi molte cose Prospero Fontana (3), come di

(1) Di Stefano Veltroni parla il Vasari nel Tomo XI a c. 354.

<sup>(2)</sup> La vigna del Cardinal Poggio, che era dov'è oggi la vigna detta di Papa Giulio, non è sul monte, ma alle sue radici. Nella pianta di Roma del Bufalink'è nominata Vinea Episcopi Bononiensis, non che fosse Vescovo di Bologna, ma Patrizio Bolognese e Vescovo d'Aucona. Nota dell'Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Prospero di Silvio Fontani Bolognese, di cui parla il Borghino nel Reposo a cart. 567. della vecchia, 463. della nuova edizione, e il Malvasia Tom. I. a. cart. 215. e il Baldinucci Dec. I. part. 3. sec. 4. a cart. 26. che fa menzione di queste stesse pitture, nelle quali Prospero si servi di Taddeo. E da vedersi anche

**第7章 希腊皇の**とり体 **3**7ở sotto si dîră', si servi 'assai di Triddeo in molte cose, che gli furono occasione di maggior bene: perciocche piacendo a quel Papa il suo modo di fare, gli fece dipignere in alcune stanze sopra il corridore di Belvedere alcune figurette colorite, che servirono per fregi di quelle camere; e in una loggia scoperta, dietro quelle che voltavano verso Roma, feccarella facciata di chiaroscuro, e grandi quanto il vivo, tutte-le fatiche di Ercole, che furono al tempo di Papa Paolo IV. rovinate per farvi altre stanze e murarvi una cappella. Alla vigna di Papa Giulio nelle prime camere del palazzo fece di colori nel mezso della volta alcune storie, e particolarmente il monte Parnaso; e nel cortile del medesimo fece due storie di chiaroscuro de' fatti delle Sabine, che mettono in mez-20 la porta di mischio principale che entra nella loggia, dove si scende alla fonte dell'acqua Vergine: le quali tutte opere furono lodate, e commendate molto. E perchè Federigo, mentre Taddeo era a Roma col Duca, era tornato a Urbino, e quivi e a Pesaro statosi poi sempre, lo

al Bumaldi Minero. Boson. a cart. 236. Per dir di questo artefice tutto quello che si può dire in sua lode, basti, che fu maestro di Lodovico e d'Agostino Caracci. Nota dell'E4; di Roma.

see Raddeo dopo le dette opere (1) terare a Roma (2) per servirseue in lare un
egio grande in una sala ed altri in altre
anze della casa de Giambeccari sopra la
lazza di S. Apostolo, ed in altri fregi
ne fece dalla guglia (3) di S. Mauro nelle
ise di M. Antonio Portatore, tutti pieni
i figure, ed ultre cose, che furono tenute
ellissime (4). Avendo compro Mattiolo.

(i) Queste storie di chiaroscuro sono andate male sieme con molti altri ornati di quell' ammirabile edieggio; colpa della barbarie: Nota dell' Ediz, di Roma.

(2) Il Vassri volle dire a Verona, e gli à venute, sto a Roma. Nota dell' Ed. di Roma.

(3) Questa guglia è stata posta sopra la fontana Ala pineza della Rotonda. Nota dell' Ed di Roma, (4) Il corresissimo Sig. Mariette mi attesta d'avez duto 24. disegni di mano di Federigo Zuccheri v'era reppresentata tutta questa vita meschina di iddeo suo fratello; e tra questi ve n'era uno, dove a espresso Taddeo, che nel tornarsene a cusa s'adrmentò stanco in riva a un fiume ed espusto al sole; che risontitosi colla fantasia riscaldata, gli parve e le pietre, le quali aveva intorno, fossero dipinte Ressaello e da Polidoro, tanto aveva disegnato seme le loro cose; onde ne pose molte in un sacco, e ricandosele sulle spalle, le porto a casa. In un eltre a espresso, quando al lume di luna disegnava per ma le statue e i bassi rilievi antichi, oppure le pit-'e che aveva veduto il giorno e tenute a mente. Sotto scuna storia erano alcuni versi Italiani, che spiega. no il soggetto di quella pittura. Federigo aveva a esta istoria aggiunto per venerazione al fratello il ) ritratto, e in tre altre carte quello di tre gran pit-I venerati da detto suo fratello, ofoè di Michelsguolo resso sotto la figura del suo Moisè, di l'affaello rapsentato nell'attitudine del suo profeta di S. Agostino,

li Polidoro fatto in figura d'una di quelle deità, che

maestro delle poste al tempo di Papa Giulio uu sito in campo Marzio, e murato un casotto molto comodo, diede a dipiguere a Taddeo la facciata di chiaroscuro; il qual l'addeo vi fece tre storie di Mercurio messaggiero degli Dii, che furono. molto belle, ed il restante fece dipignere ad altri con disegni di sua mano. In tantoavendo M: Jacopo Mattei fatta murare, nella Chiesa della Consolazione sotto il Campidoglio una cappella, la diede, sapendo già quanto valesse, a dipignere a Taddeo; il quale la prese a fare volentieri e per piccol prezzo, per mostrare ad aleuni che andavano dicendo, che non sapeva se non fare facciate e altri lavori di chiaroscuro, che sapeva anco fare di colori. A quest'opera adunque avendo Taddeo messo mano, non vi lavorava se non quando si sentiva in capriccio e vena di far bene, spendendo l'altro tempo in opere che non gli premevano quanto questa, per conto dell'onore, e così con suo comodo la condusse in quattro anni. Nella volta fece à fresco quattro storie della passione di Cristo di non molta grandezza con bellissimi capricci e tanto bene condotte per invenzione, disegno, e colorito, che vinse se stesso: le quali storie sono la cena con

sono nella favola di Niobe, detta volgarmente la Maschera d'oro. Nota dell' Ed. di Roma.

gli Apostoli, la lavasione de'piedi, l'orang nelli orto, e quando è preso e baciato da Ginda. In una delle facciate dalle bando fece in figure grandi quanto il vivo Cristo battuto alla colonna, e nell'altra Pilato che to mostra flagellato ai Giudei, dicendo: Ecce Homo, e sopra questo in un. arco è il medesimo Pilato, che si lava le mani. e nell'altro arco dirimpetto Cristo menato dinanzi ad Anna. Nella facciata dell'altare fece il medesimo quando è crocifisso, e le Marie a piedi con la nostra Donna tramortita messa in mezzo dalle bande da due profeti, e nell'arco sopra l'ornamento di stucco fece due Sibille; le quali quattro figure trattano della passione di Cristo; e nella volta sono quattro mezze figure intorno a certi ornamenti di stucco ragurate per i quattro Evangelisti, che sono molto belle. Quest'opera, la quale fu sceperta l'anno 1556., non avendo Taddeo pirà che 26. anni, su ed è tenuta singolare, ed egli allora giudicato dagli artefici eccellente pittore. Questa finita, gli allogo M. Mario Frangipane nella Chiesa di S. Marcello una sua cappella (1), nella quale si servi Taddeo, come fece

<sup>(4)</sup> Le tavela dell'altare di questa cappella, nella qual tavola è la conversione di S. Paole, va in istampa intagliata. Il resto della cappella dipinto a fresco è pur di Taddeo. Nota dell'Ed. di Roma.

Vasari Vol. XIII.

anco in molti altri lavori, de' giovani forestieri, che sono sempre in Roma e vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare (1); ma nondimeno per allom non la condusse del tutto. Dipinse il mel desimo al tempo di Paolo IV. in palazzo del Papa olcune stanze a fresco, dove stava il Cardinal Caraffa nel torrone sopra la guardia de lanzi; e a olio in alcuni quadretti la Natività di Cristo, la Vergioe e Giuseppo quando fuggono in Egitto; i quali due furono mandati in Portogallo dall' ambasciatore di quel Re. Volendo il Cardinal di Mantova far dipignere dentro tutto il suo palazzo accanto all'arco di Portogallo (2) con prestezza grandissima, allogo quell'opera a Taddeo per convene vole prezzo: il quale Taddeo cominciando con buon numero d'uomini, in breve lo condusse a fine, mostrando avere grandissimo giudizio in sapere accomodare tanti diversi cervelli in opera si grande, e conoscere le maniere differenti per si fatto modo, che l'opera mostri essere tutta d'una stessa mano. Insomma soddisfece in

<sup>(1)</sup> Fe lerigo in una postilla scrisse qui: » Quette » non è vero, come l'opera lo mostra di molto stadio; » m è di man sua e del fratello, nè in simili opere » si valeva d'alcuni detti ajuti. » Nota dell' Edis. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nel Corso, dove è il palazzo del Duca di Fieno. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TADDEO ZUCCHERO. questo lavoro Taddeo con suo molto utile al detto Cardinale e a chiunque la vide, ingannando l'opinione di coloro, che non potevano credere che egli avesse a riuscire in viluppo di sì grand'opera. Parimente dipinse dalle Botteghe scure per Messer Alessandro Mattei in certi sfondati delle stanze del suo palazzo alcune storie di figure a fresco, e alcun' altre ne fece condurre à l'ederigo suo fratello, acciocche si accomodasse al lavorare: il quale Federigo avendo preso animo, condusse poi da se un monte di Parnaso sotto le scale d'Araceli in casa d'un gentiluomo chiamato Stefano Margani Romano nello sfondato d'una volta; onde Taddeo veggendo il detto Federigo assicurato, e fare da se con i suoi propri disegni, senza essere più che tanto da niuno ajutato, gli fece allogare dagli uomini di S. Maria dell' Orto a ripa in Roma ( mostrando quasi di volerla fare egli ) una cappella, perciocche a Federigo solo, essendo anco giovinetto, non sarebbe stata data giammai. Taddeo. dunque per soddisfare a quegli uomini vi fece la natività di Cristo, ed il resto poi condusse tutto Federigo, portandosi di maniera, che si vide principio di quella eccellenza che oggi è in lui manifesta. Nei medesimi tempi al Duca di Guisa, che era allora in Roma, desiderando egli di condurre un pittore pratico e valent'uomo a dipignere un suo palazzo in Francia,

fu messo per le mani Taddeo. Oude redute delle opere sue, e piaciutagli la maniera, convenne di dargli l'anno di provvisione seicento scudi, e che Taddeo. finita l'opera che aveva fra mano, dovesse andare in Francia a servirlo: e così avrebbe fatto Taddeo, essendo i danari per mettersi a ordine stati lasciati in un banco, se non fossero allora seguitate le guerre che furono in Francia, e poco appresso la morte di quel Duca. Tornato dunque Taddeo a fornire in S. Marcello l'opera del Frangipane, non potè lavorare molto a lungo senza essere impedito. Perciocchè essendo morto Carlo V. Imperatore, e dandosi ordine di fargli onoratissime esequie in Roma, come a Imperadore de'Romani, furono allogate a Taddeo (che il tutto condusse in 25. giorni ) molte storie dei fatti di detto Imperatore e melti trofei ed altri ornamenti, che furono da lui fatti di carta pesta molto magnifici ed onorati. Onde gli furono pagati per le sue fatiche e di Federigo e altri che gli avevano ajutato scudi seicento d'oro. Poco dopo dipinse in Bracciano al Sig. Paolo Giordano Orsini due cameroni bellissimi e ornati di stucchi e d'oro riccamente, cioè in uno le storie d'Amore e di Psiche, e nell'altro,

che prima era stato da altri cominciato, fece alcune storie di Alessandro Magno, ed altre che gli restarono a fare, continuando i fatti del medesimo, fece condurre

DI TADDEO ZUCCHERQ. a Federigo suo fratello, che si portò benissimo. Dipinse poi a M. Stefano del Bufalo al suo giardino dalla fontana di Trevi in fresco le Muse d'intorno al fonte Castalio ed il monte Parnaso che fu tenuta bell' opera. Avendo gli Operaj della Madonna d'Orvieto, come s'è detto nella Vita di Simone Mosca, fatto fare nelle navate della Chiesa alcune cappelle con ornamenti di marmi e stucchi, e fatto fare alcune tavole a Girolamo Mosciano (1) da Brescia, per mezzo d'amici udita la fama di lui, condussero Taddeo, che menò seco Federigo a Orvieto. Dove messo mano a lavorare, condusse nella faccia d' una di dette cappelle due figurone grandi, una per la vita attiva e l'altra per la contemplativa, che furono tirate via con una pratica molto sicura, nella maniera che faceva le cose che molto non studiava: e mentre che Taddeo lavorava queste, dipinse Federigo nella nicchia nella medesima cappella tre storiette di S. Paolo (2), alla fine delle quali essendo ammalati amendue, si partirono, promettendo di

<sup>(1)</sup> Gioè Girolamo Muziano, nato l'anno 1528. in Acquafredda nel Bresciano, di cui scrissero la vita il Baglioni a c. 49. e il Ridolfi par. I. a c. 265. Vedi nel Tomo XII. di quest' Opera a c. 286. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Delle opere di Taddeo in Orvieto, vedi la Storia di quel Duomo pubblicata non ha guari F. G. D.

17**8 v** 1 ± 1

turnare a Settembre : e Taddeo se ne tora nò a Roma e Federigo a Santagnolo con un poco di febbre, la quale passatagli in cano a due mesi, tornò anch'egli a Roma; dove la settimana santa vegnente nella Compagnia di S. Agata (1) de' Fiorentini, che è dietro a Banchi, dipinsero ambidue in quattro giorni per un ricco apparato, che su fatto per lo giovedì e venerdi san to, di storie di chiaroscuro tutta la passione di Cristo nella volta e nicchia di quell'oratorio, con alcuni profeti ed altre pitture che feciono stupire chiunque le vide (2). Avendo poi Alessandro Cardinale Farnese condotto a buon termine il 800 palazzo di Caprarola con architettura del Vignola, di cui si parlerà poco appresso, lo diede a dipignere tutto a Taddeo con queste condizioni, che non volendosi Taddeo privare degli altri suoi lavori di Roma, fosse obbligato a fare tutti i disegni, cartoni, ordini, e partimenti dell'opere, che in quel luogo si avevano a fare di

(1) Anche altrove il Vasari chiama questo Omissio la Compagnia di S. Agata; ora per altro si sppella di S. Orsola. Nota dell' Ed. di Roma

<sup>(2)</sup> Le pitture della volta, ch' erano colorita, come anche quelle che coprivano i muri laterali, 2000 state ritocche, che è stato peggio che imbiancarle. Fra l' altre uel mezzo della volta era una flagellazione di Gesù Cristo che sempre nel guardarla mi rapiva per la sua bellezza, che era è divenuta un'altra cosa. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TADDES EUCCHERO. pitture e di stucchi; che gli uomini, i quali avevano a mettere in opera, fussono a volontà di Taddeo, ma pagati dal Cardinale; che Taddeo fosse obbligato a lavorarvi egli stesso due o tre mesi dell'anno, ed andarvi quante volte bisognava a vedere come le cose passavano, e ritoccare quelle che non istessono a suo modo: per le quali tutte fatiche gli ordinò il Cardigale dugento scudi l'anno di provvisione, Per lo che Taddeo avendo così onorato trattenimento e l'appoggio di tanto Signore, si risolvè a posare l'animo e a non volere più pigliare per Roma, come insino allora aveva fatto, ogni basso lavoro, o massimamente per fuggire il biasimo (1) che gli davano molti dell'arte, dicendo, che con certa sua avara rapacità pigliava ogni lavoro per guadagnare con le braccia

<sup>(1)</sup> Il medesimo Federigo in una postilla fatta a questo luogo del Vasari dice: » Questa tassa più a Gioragio, che a Taddeo si conviene È mendace e maligno a dir questo; anzi con molta carità cristiana si » dilettava ajutare e sovvenire molti giovani forestieri, » il cui trattenimento gli era di molta lode e non di » biasimo, come indegnamente gli dà questo maledi» co. » Ma piutosto maledico è lo Zuccheri, perchè il Vasari non lo dice di suo nè lo afferma, ma riferisca il detto d'altri. Or come può essere, che fosse calunnioso? Uno storico che racconta le calunnie messe fuori contro alcuno, non è maledico, se non se le fosse egli inventate; tanto più che il Vasari adduce la seusa che portava Taddeo. Gli Evangelisti narrano le calunnie, che furono fatte a Gesù Cristo, e non son maledici. Nota dell' Ed. di Roma.

280 Y 1 T A

d'altri quello che a molti sarebbe state onesto trattenimento da potere studiare. come aveva fatto egli nella sua prima giovanezza; dal quale biasimo si disendeva Taddeo con dire, che lo faceva per rispette di Federigo e di quell'altro suo fratello che aveva alle spalle, e voleva che car l'ajuto suo imparassero. Risolutosi dunque a servire Farnese e a finire la cappella di S. Marcello, fece dare da Mess. Tizio da Spoleti maestro di casa del detto Cardinale a dipignere a Federigo la facciata d'une sua casa, che aveva in sulla piazza della dogana, vicina a S. Eustachio; al quale Federigo fu ciò carissimo, perciocche pon aveva mai altra cosa tanto desiderata, quanto d'avere alcun lavoro sopra di sa Fece dunque di colori in una facciata la storia di S. Eustachio, quando si battezza insieme con la moglie e con i figliuoli, che fu molto buon'opera; e nella facciata di mezzo fece il medesimo Santo, che cao ciando vede fra le corna d'un cervio Gest Cristo Crocifisso. Ma perchè Federigo (1) quando fece quest' opera, non aveva più che 28. anni, Taddeo, che pure conside-

<sup>(1)</sup> Lo stesso Federigo scrive, che quando dipinte la facciata presso a S. Eustachio, non aveva 28. anni, come è stampato nel Vasari, ma soli ,8. ed è da credergli, perchè nessuno lo sapeva meglio di lui, e perchè nella stampa del Vasari i numeri per lo più sone scorretti. Nota dell' Ed., di Roma.

DI TADDEO ZUCCHERO. rava quell'opera essere in lucgo pubblico, e che importava molto all'onore di Federigo, non solo andava alcuna volta a vederlo lavorare, ma anco talora voleva alcuna cosa ritoccare e racconciare. Perchè Federigo avendo un pezzo avuto pacienza; finalmente traportato una volta dalla collera, come quegli che avrebbe voluto fare da se, prese la martellina, e gittò in terra non so che, che aveva fatto Taddeo, e per isdegno stette alcuni giorni che non tornò a casa; la qual cosa intendendo gli amici dell'uno e dell'altro, feciono tanto, che si rappattumarono, con questo che Taddeo potesse correggere e mettere mano nei disegni e cartoni di Federigo a suo piacimento, ma non mai nell'opere che facesse o a fresco o a olio o in altro modo. Avendo dunque finita Federigo l'opera di detta casa, ella gli fu universalmente lodata e gli acquistò nome di valente pittore. Essendo poi ordinato a Taddeo. che rifacesse nella sala de' palafrenieri quegli Apostoli, che già vi aveva fatto di terretta Raffaello e da Paolo IV. erano stati gettati per terra, Taddeo fattone uno, fece condurre tutti gli altri da Federigo suo fratello, che si portò molto bene; e dopo feciono insieme nel palazzo di Araceli un fregio colorito a fresco in una di quelle sale. Trattandosi poi, quasi nel medesimo tempo che lavoravano costoro in Araceli, di dare al Sig. Federigo Borromeo per donna la Sig. Donna Verginia figliuola del Duca Guidobaldo d'Urbino, fu mandato Taddeo a ritrarla, il che fece ottimamente, e avanti che partisse da Urbino, fece tutti i disegni d'una credenza, che quel Duca fece poi fare di terra in Castel Durante per mandare al Re Filippo di Spagna. Tornato Taddeo a Roma, presento al Papa (1) il ritratto che piacque assai. Ma fu tanta la scortesia di quel Pontefice o de' suoi ministri, che al povero pittore non furono, non che altro, rifatte le spese. L'anno 1560. aspettando il Papa in Roma il Sig. Duca Cosimo e la Sig. Duchessa Leonora sua consorte, e avendo disegnato d'alloggiare loro Eccellenze nelle stanze che già Innocenzio VIII. fabbricò, le quali rispondono sul primo cortile del palazzo e in quello di S. Piero, e che hanno dalla parte dinanzi logge che rispondono sopra la piazza dove si da la benedizione, fu dato carico a Taddeo di fare le pitture ed alcuni fregi che v'andavano, e di mettere d'oro i palchi nuovi, che si erano fatti in luogo de' vecchi consumati dal tempo; nella qual opera, che certo fu grande e d'importanza, si portò molto bene Federigo, al quale diede quasi cura del tutto Taddeo suo fratello, ma con suo gran pericolo; perciocchè dipignendo grottesche

<sup>(1)</sup> Cioè Papa Pio IV. Milanese.

DI TADDEO ZUCCHFRO. nelle dette logge, cascande d'un ponte che posava sul principale, su per capitare male. Ne passo molto, ch'il Cardinale Emulio, a cui avera di ciò dato cura il Papa, diede a dipiguere a molti giovani ( acciocche fusse finito tostamente ) il palazzetto che è nel bosco di Belvedere, cominciato al tempo di Papa Paolo IV. con bellissima fontana e ornamenti di molte statue antiche, secondo l'architettura disegno di Pirro Ligorio. I giovani dunque che in detto luogo con loro molto onore lavorarono, furono Federigo Barocci da Urbino giovane di grande aspettazione (1), Leonardo Cungi (2), Durante del Nero, ambidue dal Borgo Sansepolcro, i quali condussero le stanze del primo piano. A sommo la scala fatta a lumaca dipinse la prima stanza Santi Titi pittore Fiorentino (3), che si portò molto

<sup>(1)</sup> Aveva per altro almeno 32. anni. Vedi il Baldinucci Dec. I. par. 3. sec. 4. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il Vasari in fine della Vita di Perin del Vaga nomina questo stesso Cungi Tom. XI. pag. 94. per lo che non so intendere, perchè il P. Orlandi lo chiami Cugni, e nella ristampa fatta del Guarienti, che dice d'averla corretta, lo chiama Cugini. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Nell'edizione de Giunti e in quella di Bologna si legge Santi Tidi con errore manifesto, perchè un tal pittore non fu mai al Mondo. Ho corretto Titi, perchè trovo nel Riposo del Borghini Scrittore contemporaneo a car. 620. della vecchia e 507. della nuova edizione, che Santi dipinse in questo palazzetto. Nel-

hene, e la maggiore ch'è accanto a questa dipinse il sopraddetto Federigo Zucchero fratello di Taddes, e di là da questa condusse un'altra stanza Giovanni del Carso Schiavoue assai buon maestro di grottesche. Ma ancorchè ciascuno dei sopraddetti si portasse benissimo, nondimeno superò tutti gli altri Federigo (1) in alcune storie che vi fece di Cristo, come la trasfigurazione, le nozze di Cana Galilea, ed il Conturione inginocchiato: e di due che mancavano, una ne fece Orazio Sammacchini pittore Bologuese, e l'altra un Lorenzo Costa Mantovano. Il medesimo Federigo Zucchero dipinse in questo luogo la loggetta che guarda sopra il vivajo; e dopo fece un fregio in Belvedere nella sala principale, a cui si saglie per lumaca con istorie di Moisè e Faraone belle affatto; della qual opera ne diede nou ha molto esso Federigo il disegno fatto e colorito di sua mano in una bellissima carta al Rev. Don Vincenzio Borghini, che lo tiene carissimo e come disegno di mano

(1) Federigo in una postilla dice, che non fece le storie di Cristo, ma le fece fare co suoi disegni. Nota dell' Ed. di Roma.

l'Abecedario è chiamato Sante di Tito. Titi dal Borgo a S. Sepolcro. Lo chiama Sante all'uso Romagnuolo, benchè in cento libri da varj autori sia chiamato Santi. Bra anche egli dal Borgo. Il Vasari le dice Fiorentino, perchè abitò e visse in Firenze, e perchè il Borgo è mello Stato Fiorentino. Nota dell' Ed. di Roma.

d'eccellente pittore. E nel medesimo luogo dipinse il medesimo l'Angelo che ammazza in Egitto i primogeniti, facendosi per fare più presto ajutare a molti suoi giovani. Ma nello stimarsi da alcuni le dette opere non furono le fatiche di Federigo e degli altri riconosciute, come dovevano, per essere in alcuni artefici nostri in Roma a Fiorenza e per tutto molto maligni, che accecati dalle passioni e dall'invidie, non conoscono o non vogliono conoscere l'altrui opere lodevoli ed il difetto delle proprie; e questi tali sono molte volte cagione, che i begl'ingegni de'giovani sbigottiti si raffreddano negli studj e nell'operare. Nell'uffizio della Ruota dipinse Federigo dopo le dette opere intorno a un'arme di Papa Pio IV. due figure maggiori del vivo, cioè la Giustizia e l'Equità. che furono molto lodate, dando in quel mentre tempo a Taddeo di attendere all'opera di Caprarola ed alla cappella di S. Marcello In tanto Sua Santità volendo finire ad ogni modo la sala de'Re, dopo molte contenzioni state fra Daniello. ed il Salviati, come s'è detto, ordino al Vescovo di Furlì quanto intorno a ciò voleva che facesse. Oude egli scrisse al Vasari a dì tre di Settembre l'anno 1561. che volendo il Papa finire l'opera della sala dei Re, gli aveva commesso che si trovassero uomini, i quali ne cavassero una volta le mani; e che perciò, mosso dall'antica

amicizia e d'altre cagioni, lo pregava a voler andare a Roma per fare quell'opera con buona grazia e licenza del Duca suo Signore; perciocchè con suo molto onore ed utile ne farebbe piacere a sua Beatitudine, e che a ciò quanto prima rispondesse: alla quale lettera rispondendo il Vasari disse, che trovandosi stare molto bene al servizio del Duca ed essere delle sue fatiche rimunerato altrimenti, che non era stato fatto a Roma da altri Pontefici, voleva continuare nel servigio di Sua Eccellenza, per cui aveva da metter mano molto maggior sala che quella de'Re non era, e che a Roma non mancavano uomini di chi servirsi in quell'opera. Avuto il detto Vescovo dal Vasari questa risposta, e con Sua Santità conferito il tutto. dal Cardinale Emulio, che nuovamente aveva avuto cura dal Pontefice di far finire quella sala, su compartita l'opera, come s' è detto, fra molti giovani, che erano parte in Roma e parte furono d'altri luoghi chiamati. A Giuseppe Porta da Castelnuovo della Carfagnana creato del Salviati, furono date le due maggiori storie della sala (1); a Girolamo Siciulante da Sermoneta un'altra delle maggiori, ed

<sup>(1)</sup> Ne fece per altro una sola, che è l'ubbidienza che rende l'Imperadore Federigo ad Alessandro III. come s'è detto. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TADDEO ZUCCHERO. un'altra delle minori; a Orazio Sammacchini (1) Bolognese un'altra minore; ed a Livio da Furli una simile; a Gio. Battista Fiorini Bolognese (2) un'altra delle minori; la qual cosa udendo Taddeo, e veggendosi escluso per essere stato detto al detto Cardinale Emulio (3) che egli era persona che più attendeva al guadagno, che alla gloria e che al bene operare, fece col Cardinale farnese ogni opera per essere anch' egli a parte di quel lavoro. Ma il Cardinale non si volendo in ciò adoperare, gli rispose, che gli dovevano bastare l'opere di Caprarola, e che non gli pareva dovere che i suoi lavori dovessero essere lasciati in dietro per l'emulazione e gare degli artefici; aggiugnendo ancora, che quando si fa bene, sono l'opere che danno nome ai luoghi, e non i luoghi all'opere. Ma ciò nonostante fece tanto

<sup>(1)</sup> D'Orazio Sommacchini parla il Bumaldi Minerval. Bonon. a cart. 257. e il Malvasia Tom. I. a c. 207. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> La vita del Fiorini è nel Malvasia Tom. I. e c. 335.; e il Masini nella sua Bologna Perlustrata riporta varie opere dell'Aretusi, ma fatte sempre col disegno del Fiorini. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Federigo per difendere il fratello Taddeo dalla taccia di avido del guadagno, ha scritto in margine così: « Per mera malignità dell' Emulio, che nou vo» leva concorrenti di valore al suo fatto venir da Ve» nezia Josef Salviati. Pure sforzato l' Emulio, gli al» logò, come per ferza, una dell' istorie piccole. » Qui è apertamente maledico Federigo, prendendosela contro un Gardinale sì degno. Nota dell' Ed. di Roma.

Taddeo con altri mezzi appresso l'Emulie: . che finalmente gli fu dato a fare una delle storie minori sopra una porta, non potendo nè per preghi o altri mezzi ottenere che gli fosse conceduto una delle maggiori. E nel vero dicono, che l'Emulio andava in ciò rattenuto; perciocchè sperando che Giuseppe Salviati avesse a passare tutti, era d'animo di dargli il restante, e forso gittare in terra quelle che fossero state satte da altri. Poi dunque che tutti i sopraddetti ebbono condotte le lor opere a buon termine, le volle tutte il Papa vedere; e così fatto scoprire ogni cosa, conobbe ( e di questo parere furono tutti i Cardinali ed i migliori artefici) che Taddeo s'era portato meglio degli altri, comecche tutti si fossero portati ragionevolmente; per il che ordinò Sua Santità al Sig. Agostino, che gli facesse dare del Cardinale Emulio a fare un'altra storia, delle maggiori; onde gli fu allogata la testa, dov'è la porta della cappella Paolina: nella quale diede principio all'opera, ma non seguitò più oltre, sopravvenendo la morte del Papa, e scoprendosi ogni cosa per fare il conclave, ancorchè molte di quelle storie non avessero avulo il suo fine: della quale storia che in detto luogo cominciò Taddeo, ne abbiamo il disegno di sua mano e da lui statoci mandato nel detto nostro libro de' disegni. Fece nel medesimo tempo Taddeo, oltre adalcune altre cosette, un bellissimo Cristo in un quadro (1) che doveva essere mandato a Caprarola al Cardinal Farnese, il quale è oggi appresso Federigo suo fratello, che dice volerlo per se, mentre che vive; la qual pittura ha il lume da alcuni angeli che piangendo tengono alcune torce. Ma perchè dell'opere che Taddeo fece a Caprarola si parlera a lungo poco appresso nel discorso del Vignola che fece quella fabbrica, per ora non ne dirò altro. Federigo in tanto essendo chiamato a Venezia, convenne col Patriarca Grimani di finirgli la cappella di S. Francesco della Vigna rimasa imperfetta, come s'è detto, per la morte di Battista Franco Veneziano. Ma innanzi che cominciasse detta cappella, adornò al detto Patriarca le scale del suo palazzo di Venezia di figurette poste con molta grazia dentro a certi ornamenti di stucco, e dopo condusse a fresco nella detta cappella le due storie di Lazzaro e la conversione di Maddalena; di che n'è il disegno di mano di Federigo nel detto nostro libro. Appresso nella tavola della medesima cappella fece Federigo la storia de' Magi a olio. Dopo fece

Vasari Vol. XIII.

<sup>(</sup>x) Questo quadro fu copiato sul muro nella cappella di Caprarola e serve per tavola dell'altare. Il quadro poi era pochi anni sono in casa del Sig. Marshese Vitelleschi. Nota dell' Ed. di Roma.

2 go. fra Chioggia e Monselice alla villa di Me Gio. Battista Pellegrini, davenhance laverato molte cose Andrea Schiavone (1) e Lamberto e Gualtieri Fiamminghia alcune pitture in una loggia che sono molto le date. Per la partita dunque di Federigo seguitò Taddeo di lavorare a fresco tutta quella state nella cappella di S. Marcello; per la quale sece finalmente nella tavola a clio la conversion di S. Paolo; nella quale si vede fatto con bella maniera quel Santo cascato da cavallo e tutto sbalordio dallo splendore e dalla voce di Gesu Cristo, il quale figurò in una gloria d'angeli in atto appunto che pare che dica: Saulo Saulo, perchè mi perseguiti? Sonó similmente spaventati e stanno, come insensati e stupidi tutti i suoi che gli sian no d'intorno. Nella volta dipinse à fresse dentro a certi ornamenti di stucco tre storie del medesimo Santo; in "una quando essendo menato prigione a Roma, sbarca nell'isola di Malta, dove si vede che nel far fuoco se gli avventa una vipera alla mano per morderlo, mentre in diverse maniere stanno alcuni marinari quasi nu di d'intorno alla barca; in un'altra è

<sup>(1)</sup> Dello Schiavone di Sebenico in Dalmazia la parlato il Vasari nel fine della vita di Battista Franco i e il Ridolfi, che a cart. 227. ne scrive la vita molto è dilungo. Nota dell' Ed, di Roma.

quando cascando dalla finestra un giovane, è presentato a S. Paolo, che in virtù di Dio lo risuscita; e nella terza è la des collazione e morte di esso Santo. Nelle facce da basso sono similmente a fresco due storie grandi: in una San Paolo che guarisce uno storpiato delle gambe, e nel-L'altra una disputa, dove fa rimanere cieco un' mugo, che l'una e l'altra sono ven ramente bellissime. Ma quest'opera essendo per la sua morte rimasa imperfetta, l'ha finita Pederigo questo anno, e si è scoperta con molta sua lode. Fece nel medesimo tempo Taddeo alcuni quadri a olio, che dall'ambasciatore di quel Re furono mandati in Francia. Essendo rimaso imperfetto per la morte del Salviati il. salotto del palazzo de Farnesi, cioè mancando due storie nell'entrata dirimpetto al finestrone, le diede a fare il Cardinale Santagnolo Farnese a Taddeo (1), che le condusse molto bene a fine, ma non però

<sup>(1)</sup> Dove il Vasari dice, che Taddeo non supero Francesco Salviati nel salotto del palazzo Farnese, Federigo fa questa postillu. » Manifesta passione e ma-» lizia per esaltare il Salviati in questo luogo più che » non merita, e biasimar Taddeo; ma l'opera è nota » e manifesta assai il valor dell'uno e dell'altro, e » quanto ei voglia sempre anteperre i Toscani a tutte » f altre nazioni. » Lascio il giudizio ni professori, perche determinino, qual foste meggior pittore, o Cocchin Selvinti o Taddeo, dopo che avran vedute e considerate le loro opere. Nota dell' Ed. di Roma, ....

passò Francesco nè anco l'arrivo nell'opere fatte da lui nella medesima stanza, come alcuni maligni e invidiosi erano andati dicendo per Roma per diminuire con false calunnie la gloria del Salviati; e sebbene Taddeo si difendeva con dire, che aveva fatto fare il tutto a' suoi garzoni, e che non era in quell'opera di sua mano, se pon il disegno e poche altre cose; non furono cotali scuse accettate, perciocchè non si dee nelle concorrenze, da chi vuole alcuno superare, mettere in mano altrui il valore della sua virtù, e fidarlo a persone deboli, perciocchè si va a perdia manifesta. Conobbe adunque il Cardinal Santagnolo, uomo veramente di sommo giudizio in tutte le cose e di somma bon; tà, quanto aveva perduto nella morte del Salviati (1). Imperocchè sebbene era superbo, altiero, e di mala natura, eta nelle cose della pittura veramente eccellentissimo. Ma tuttavia essendo mancati in Roma i più eccellenti, si risolvè quel Signore, non ci essendo altri, di dare a dipignere la sala maggiore di quel palazzo a Taddeo, il quale la prese volentieri, con isperanza di avere a mostrare con ogni

<sup>(1)</sup> Dioc il Vasari che il Cardinal S. Angelo conobbe, quanto aveva perduto nella morte del Salviali. Lo Zuccheri alla parola perduto sostituisce in margine acquistato; donde si vede il livore di Federigo. Nota dell' Ed. di Roma.

sforzo, quanta fosse la virtù e saper suo. Aveva già Lorenzo Pucci Fiorentino Cardinal Santi quattro fatta fare nella Trinità una cappella, e dipignere da Perino. del Vaga tutta la volta, e fuori certi profeti con due putti che tenevano l'arme di quel Cardinale. Ma essendo rimasa imperfetta, e mancando a dipignersi tre facciate, morto il Cardinale, que' Padri senza, aver rispetto al giusto e ragionevole venderono all'Arcivescovo di Corfù la detta cappella, che fu poi data dal detto Arcivescovo a dipignere a Taddeo. Ma quando pure, per qualche cagione e rispetto della Chiesa, fosse stato ben fatto trovar modi di finire la cappella, dovevano almeno ia quella parte che era fatta non consentire che si levasse l'arme del Cardinale per farvi quella del detto Arcivescovo, la quale potevano mettere in altro luogo, e non far ingiuria così manifesta alla buona mente di quel Cardinale. Per aversi dunque Taddeo tant'opere alle mani, ogni di sollecitava Federigo a tornarsene da Venezia: il quale Federigo dopo aver finita la cappella del Patriarca era in pratica di torre a dipignere la facciata principale della sala grande del Consiglio. dove già dipinse Antonio Veneziano (1).

<sup>(1)</sup> Di questo Antonio si è veduta la vita nel Tom. Ill. a c. 245.

Ma le gare e le contrarietà che ebbe dal pittori Veneziani, furono cagione che non Pebbero ne essi con tanti lor lavori ne egli parimente. In quel mentre Tadies avendo desiderio di vedere Fiorenza e molte opere che intendeva avere latto fare tuttavia il Duca Cosimo, ed 19 prist cipio della sala grande che faceva Giorgio Vasari amico suo (i), mostrando ulla volta d'andare a Caprarola in servizio dell'opera che vi faceva, se ne venne per un S. Giovanni a Fiorenza in compagnia di Tiberio Calcagni (2) giovane sculiure ed architetto Fiorentino, dove oltre la Città, gli piacquerò infinitamente l'opere di tanti scultori e pittori eccellenti col antichi come moderni : e se non aveste avuto tanti carichi e tante opere alle mani, vi si sarebbe volentieri tralienuto quache mese. Avendo dunque veduto l'apparecchio del Vasari per la detta sala, cioè quarantaquattro quadri grandi di hraccia

deo Zuecheri, Federigo colle stesse lipore misson in Telmargine: » Amico finto e maledico sessa cagnitiparole, che si adattano mirabilmente a chi le sorigo
Nota dell'Ed. di Roma.

(2) L'Abecedario non fa memoria a peppur ripora
il nome di questo Calcagni, e pure si Vasare ripora
molte cose di esso nella vita del Basarron, chi si
fice terminar molti marrai da lui abbassati fusto
Calcagni attese anche all'architettura. Nota dell'Ed. M. di
Roma.

DI TADDEO ZUCCHERO. quattro, sei, sette, è dieci l'uno, nei quali lavorava figure per la maggior parte di sei ed otto braccia. e con l'ajuto solo di Giovanni Strada, Fiammingo (1) e Jacopo Zucchi (2) suoi creati e Battista Naldini (3), e tutto essere stato condotto in meno d'un anno, n'ebbe grandissimo piacere e prese grand animo. Onde ritornato a Roma messe mano alfa detta cappella della Trinità, con animo d'avere a vincere se stesso nelle storie che vi anda-vano di nostra Donna, come si dirà poco appresso. Ora Federigo sebbene era solle-cito a tornarsene da Venezia, non pote non compiacere e non starsi quel carnevale in quella Città in compagnia di Andrea Palladio architetto; il quale avendo fatto alli Sigg. della Compagnia Calza un mezzo teatro di legname a uso di Colosseo, nel

<sup>(1)</sup> Gio. Strada detto lo Stradano, che lavorò molto nell'esequie di Michelagnolo, e di cui ci sono molte cose stampate in rame; era bravo nel disegnar animali. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Jacopo Zucca o del Zucca o Zucchi fu allievo del Vasari e di mazione Fiorentino. Era protetto dal Cardinale Ferdinando del Medici, che deposto il cappello fu Granduca di Toscama Lavoro molto in Boma; di che vedi il Baglioni, che a cart. 43, acrive la sua vita. Noto dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> il Naldini fu Fiorentino e scolare del Puntormo, e d'Agnolo Bronzino. Parla molto di lui il Borghino nel Riposo, che numera molto sue opere, e fi Vasari, dove parla degli Accademici del Disegno. Nesa Mere Ed. de Roma.

A P I V **29**6 . quale si aveva da recitare una tragedia, fece fare nell'apparato a Federigo dodici storie grandi di sette piedi e mezzo l'una. per ogni verso, con altre infinite cose de fatti d'Ircano Re di Jerusalem, secondo il soggetto della tragedia; nella quale opera acquistò Federigo onore assai per la bonta di quella, e prestezza con la quale la condusse. Dopo andando il Vall'adio a fondare nel Friuli il palazzo di Civitale, di cui aveva già fatto il model-Io, Federigo andò con esso lui per vedere quel paese, nel quale disegno molte cese che gli piacquero. Poi avendo veduto molte cose in Verona e in molte altre Città di Lombardia, se ne venne finalmente a Fiorenza, quando appunto si facevano ricchissimi apparati e maravigliosi per la venuta della Regina Giovanna d'Austria (4). Dove arrivato, fece, come volle il Signor Duca in una grandissima tela che copriva la scena in testa della sala, una bellissima e capricciosa caccia di colori, e alcune storie di chiaroscuro per un arco, che piacquero infinitamente. Da Firenze andato a Santagnolo a rivedere gli amici e parenti, arrivò finalmente in Roma alli 16. del vegnente Gennajo; ma fu di poco soccorso in quel tempo a Taddeo; perciocchè

<sup>(1)</sup> Giovanna d'Austria, aggiungi; moglie del Granduca Francesco. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Pio IV. mort il di 13. di Dicembre 1565, e il Cardinal S. Angelo, cioè Ranuzio Farnese, era morto il di 28. d'Ottobre del medesino anno. Nota dell' Ed.

<sup>(2)</sup> Questi sono i Gesuiti. S. Mauro è allato al Cellegio Romano. Nota dell' Ed. di Roma.

Taddeo dargli dopna; ma egli come colmi che era avvezzo a vivere, libero e dubitava di quello che le più volte suole avvenire, cipè di non tirarsi in casa insieme con la moglie mille nojose cure e fastidi, non si volle mai risolvere; anzi attendendo alla sua opera della Trinità, andava facendo il cartone della facciata maggiore,, pella, quale andaya il salire di nostra Donna in Cielo, mentre Federigo fece ju un quadro San Piero in prigione per lo Signor Duca d'Urbino, ed un altro, dove è una nostra Donna in Cielo con alcuni angeli intorno, che doveva essere mandato a Milano, e, in un altro, che fu mandato a Perugia, un Occasione (1). Avendo il Cardinale di Ferrara (2) tenuto molti pittori e maestri di stucco a lavorare a una sua bellissima villa che ha a

<sup>(1)</sup> Il Borghino nel Riposo a cart. 507. dell'edizione vecchia e a 414. della nuova descrive più chiaramente questo quadro dicendo: Dipinse un' Occasione che avendo presa la Fortura, mostra di voler togliarle il crine. Nota dell'Ed. di Roma.

<sup>(</sup>a) Il Cardinal di Ferrara era Ippolito d'Este oreato. il di 20. di Dicembre 1538. e morto il di 2, di Dicembre 1572. Di esso si legge nel Ciacconio: Romae
ta Quirinali ac Tibure hortos amoenissimos in summo mbatis extruxit cum permagaifico praetorio, statuis antiquis,
picturis etc. Gli orti o giardini del Quirinale qui accennati sono divenuti il palazzo pontificio di Montecavallo, dopo donați ai sommi Pontefici. Nota dell' Ed. di
Roma.

<sup>(1)</sup> Queste pitture in qualche parte hanno patito per l'umidità. Nota dell'Ed. di Roma.

いいいい 女性 単っぱいご コイ sendo stati levati del mondo il Bonarroti; il Salviati. Daniello, e Tadde, hanno fatto grandissima perdita le nostre arti, e particolarmente la pittura. Fu Taddeo molto fiero melle sue cose, ed ebbe una maniera assai dolce e pastosa, e tutto lontana da certe crudezze; fu abbondante nei auoi componimenti, e fece molto belle le teste, le mani, e gl'ignudi, allontanandosi in essi da molte crudezze, nelle quali fuor di modo si affaticano alcuni per parere d'intendere l'arte e la notomia, ai quali avviene molte volte, come avvenne a colui che per volere essere nel favellare troppo Ateniese, fu da una donnicciuola per non Ateniese conosciuto (1). Colori parimente Taddeo con molta vaghezza ed ebbe maniera facile, perchè fu molto ajutato dalla natura, ma alcuna volta se ne volle troppo servire. Fu tanto volenteroso d'avere da se, che durò un pezzo a pigliare ogni lavoro per guadagnare, ed insomma fece molte, anzi infinite cose degne di molta lode. Tenne lavoranti assai per condurre l'opere, perciocchè non si può fare altrimenti. Fu sanguigno, subito, e molto sdegnoso, ed oltre ciò dato alle cose veneree. Ma nondimeno, ancorehè a ciò fusse inclinatissimo di natura, fu temperato, e seppe fare le sue cose con una

<sup>(1)</sup> Questi fu Teofrasto Lesbio.

certa onesta vergogna e molto segretamene te: fu amorevole degli amici e dovespotette giovare loro, se n'ingegno samprei Resto coperta alla morte sua l'opera della Trinità, ed imperfetta la sala grande del palazzo di Farnese, e cesì l'opere di Can prarola; ma tutte nondimeno rimasero im mano di Federigo suo fratello, il quale si contentano i padroni dell'opere che dis a quelle fine, come farà : e nel vero non sarà Federigo meno erede della virtù di Taddeo, che delle facoltà (1). Fu da Federigo data sepoltura a Taddeo nella Riz tonda di Roma vicino al tabernacolo, dove è sepolto Raffaello da Urbino del medesimo Stato: e' certo sta bene l'uno accanto all'altro; perciocobe siccome Raffaello d'anni 37. e nel medesimo di che era nato morì, cioè il venerdì santo, così Taddeo nacque a di primo di Settembre 1529. e morì alli due dello stesso mese l'anno 1566. È d'animo Federigo, se gli sia conceduto, restaurare l'altro tabernacelo

<sup>(1)</sup> I Zuccheri studiarono molto su i migliori maestri, e specialmente sopra Raffaello, e da questi studi trassero quella miniera inesausta di opere, che quasi inondaron l'Europa. Il loro pennello aveva un gatilo e un certo fiorito, che piace ai più: lo studio loro principale era nelle teste, nelle quali per lo più si arresta il volgo, senza accorgersi che sembran la maggior parte sorelle e dicono quasi sempre le stesse cose. Convien vedere quelle di Caprarola e di Orvieto per formarsene un idea adeguata. F. G. D.

pure nella Ritonda, e fare qualche memeria in quel luogo al suo amorevole fratello, al quale si conosce obbligatissimo. Orasperche di sopra si è fatto menzione di Jacopo Barozzi da Vignola, e detto che secondo: l'ordine: e architettura di lui ha fatto l'Illustrissimo Cardinal Farnese il suo ricchissimo e reale villaggio di Caprarola, dico che Jacopo Barozzi da Vignola pittore' e architetto Bolognese, che oggi ha 58. anni, nella sua puerizia e gioventu fu mes-. so all'arte della pittura in Bologna, ma non sece molto frutto, perchè non ebbe basso indirizzo da principio; e anco, per dire il vero, egli aveva da natura molto più inclinazione alle cose d'architettura che alla pittura, come infino allora si ve deva apertamente ne suoi disegui e in quelle poche opere che fece di pittura; imperocchè sempre si vedeva in quella cose d'architettura e prospettiva : e fu in lui così forte e potente questa inclinazione di natura, che si può dire ch'egli imparasse quasi da se stesso i primi principj e le cose più difficili ottimamente in breve tempo; onde si videro di sua mano, quasi prima che fosse conosciuto, belle e capricciose fantasio di vari disegni fatti per la più parte a requisizione di M. Francesco Guicciardini (1) allora governa-

simo istorico. Nota dell' Ed. di Roma.

tore di Bolospa d'alcuni altri amici suoi i quali disegui furoto poi messi in opera di leggi commessi e sinti a uso di tarsie da Fr. Damiano da Bergamo dell'ordine: di San Domenico in Bologna. Andato polesso Vignola a Roma per attendere allac pittura e cayare di quella onde potesse ajutare la sua poveru famiglia, si trattenne da principio in Belvedere con Jacopo. Melighini (1) Fertarese architettore di Papa Raolo III., disegnando per lui alcune cose di architettura. Ma dopo essendo allora in Roma un'accademia di nobilissimi gentiluomini e Signori che attendevano alla lezione di Vitruvio (2), fra' quali era M. Marcello Cervini che fu poi Papa, Monsignor Maffei, Messer Alessandro Manzuoli, ed altri, si diede il Vignola perservizio-loro a misurare interamente tutto l'anticaglie di Roma, e a fare alcune cose, secondo i loro capricci pla qual cosa gli fu di grandissimo giovamento nell'imparare, e nell'utile parimente. Intantoessendo venuto a Roma Francesco Primaticcio pittore Bologuese, del quale si par-

<sup>: (</sup>r) Del Melighino parla il Vasari a cart. 275. del Tomo X. nella vita d'Antonio da S. Gallo, e altrove. Fu un architetto di poco conto e piuttosto ridicolo. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Veggasi la prima lettera nel Tom. 2. delle Pittoriche, dove si descrive tutta questa Accademia, La lettera è di Claudio Tolomei al Conte Agostino de Landi. Nota dell' Ed. di Rome.

lera in alto luoge, at servi molto del ... Vignola in formare una gran parte dele 🗧 l'antichità di Roma per portare le forme in Francia, e gettarne poi statue di brop zo simili all'antiche. Della qual cosa speditosi il Primaticcio, nell'andare in Franci: cia condusse seco il Vignola per servirsena : nelle cose di architettura, e perchè gli, ajutasse a gettar di bronzo le dette statue... che avevano formate, siccome nell'una e nell'altra cosa fece con malta diligenza e giudizio: e passati due anni, se ne toruò a Bologna, secondo che aveva promesso : al Conte Filippo Peppoli, per attendere, alla fabbrica di San Petronio, nel qual luogo consumò parecchi anni in ragionamenti e dispute con alcuni che seco ia quei maneggi competevano senza avere : fatto altro, che condurre e fatto fare con i suoi disegni il Naviglio che conduce le ... barche dentro a Bologna, laddove prima non si accostavano a tre miglia; della qual'opera non fu mai fatta nè la più utile nè la migliore, ancorche male ne fosse rimunerato il Vignola inventore di così utile e lodevole impresa. Essendo poi l'anao 1550. creato Papa Giulio III., per - mezzo del Vasari fu accomodato il Vignola per architetto di Sua Santità, e datogli particolar cura di condurre l'acqua vergine e d'essere sopra le cose della vigna di esso Papa Giulio, che prese volentieri al suo servigio il Vignola, per

DI TADDEO SUGGERO. avere avute cognizione di lui, quando fu Legate di Bologna: nella quale fabbrica ed altre cose che fece per quel Pontefice durò molta fatica, ma ne su male remumerato. Finalmente avendo. Alessandro Cardinale Faruese conosciuto l'ingegno del Vignola e sempre molto favoritolo, nel fare la sua fabbrica e palazzo di Caprarola volle che tutto nascesse dal capriccio, disegno, e invenzione del Vignola: e nel vero non fu punto manco il giudizio di quel Signore in fare elezione d'un eccellente architettore, che la grandezza dell'animo in mettere mano a così grande e nobile edifizio, il quale, ancorchè sia in luogo, che si possa poco godere dala l'universale, essendo fuor di mano, è nondimeno cosa maravigliosa per sito e molto al proposito per chi vuole ritirarsi. alcuna volta dai fastidi e tumulti della Città. Hà dunque questo edifizio (1) forma di pentagono ed è spartito in quattro appartamenti senza la parte dinanzi, dove è la porta principale, dentro alla quale parte dinanzi è una loggia di palmi quaranta in larghezza e ottanta in lunghezza. In su uno de' lati è girata in forma tonda

<sup>(</sup>i) Di questo palazzo è stata impressa la pianta e l'alzza ec. e tutte le pitture che vi sono dentro intagliate in rame ad acquasorte dal Signor Giorgio Preniones in un giusto libro in Roma 1748. Nota dell' Ed. di Roma.

tina scala a chiocciola di Vamo degli scaglioni e venti e mezzo che da lume a detta scala; gira dal fondo per insino all'al terzo appartamento più alto; e scala si regge tutta sopra colorne con cornici che girano in tondo la scala, che è ricca e varia, coming do dall' ordine Dorico e seguitando il nico: Corintio, e Composto con rich di balaustri, nicchie, e altre fantas la fanno essere cosa rara e bellissima l rimpetto a questa scala, cioè in sulla de canti che mettono in mezzo la loggia dell'entrata, è un appartament stanze, che comincia da un ricetto tom simile alla larghezza della scala e cami na in una gran sala terrena lunga palmi oltanta e larga quaranta; la quale sala lavorata di stucchi e dipinta di storie Giove, cioè la nascita, quando é dalla capra Alfea e che ella è incorgna con due altre storie che la mellono mezzo, nelle quali è, quando ell'é cata in cielo fra le quarantotto immagin e con un'altra simile storia della meg ma capra, che all'ude, come fanno and l'altre, al nome di Caprarola. Nelle sa ciate di questa sala sono prospettive casamenti tirati dal Vignola e colonile la un suo genero, che sono molto belle po fanno parere la stanza maggiore, a questa sala è un salotto di palmi illio

DI TADDEO ZUCCHIRO. ag appunto viene a essere in sull angolo coe segue, nel quale oltre ai lavori di strapo la Primavera. Da questo salotto se guitando verso l'altro angolo, cioè verso a punta del pentagono, dove è cominciata una torre, si va in tre camere larghe ciasculus quaranta palmi e trenta lunghe; nella prima delle quali è di stuochi, e pitthre con varie invenzioni dipinta la State, alla quale stagione e questa prima came, ra dedicata; nell'altra che segue è dipinta e lavorata nel medesimo modo la stagione dell'Autunno, e nell'ultima fatta in simil modo, la quale si difende dalla Tray. montana, è fatto di simile lavoro l'Invernata. È così infin qui avemo ragionato. ("quato al piano, che è sopra le prime stanze sotterrance intagliate nel tufo, dovo, sono tinelli, cucine, dispense, cantine ); della meta di questo edifizio pentagono. cloe della parte destra; dirimpetto alla quale nella sinistra sono altrettante stanze. appunto, e della medesima grandezza.

Denlio ai cinque angoli del pentagono ha girato il Vignola un cortile tondo, nel quale rispondono con le loro porte tutti gli appartamenti dell'edifizio; le quali, porte, dico. riescono tutte in sulla loggia, wada che circonda il cortile intorno e la quale e larga diciotto palmi; ed il diametro del cortile resta palmi novantacinque, tinqué once; à pilastri della quale log-

gia, tramezzata da nicchie che sostenguis gli archi e le volte, essendo accoppati con la nicchia in mezzo, sono venti, di Jarghezza palmi quindici ogni due, di altrettanto sono i vani degli archi; ed is torno alla loggia negli angoli che fumi il sesto del tondo sono quattro scale chiocciola che vanno dal fondo del pater zo per fino in cima per comodo del fil lazzo e delle stanze, con pozzi che smil tiscono l'acque piovane e fanno nel mes zo una cisterna grandissima e bellissimi per non dire nulla de'lumi e d'altre itfinite comodità che fanno questa parere, come è veramente, una rara e bellissim fabbrica; la quale, oltre all'avere formi e sito di fortezza, è accompagnata di fuori da una scala ovata, da fossi intorno, e da ponti levatoj fatti con bell'invenzione t nuova maniera, che vanno ne glardini pieni di ricche e varie fontane, di gratitti spartimenti di verzure, ed insomma"di tutto quello che a un villaggio veramente reale è richiesto. Ora sagliendo per la chiocciola grande dal piano del cornie in sull'altro appartamento di sopra, si invano finite sopra la detta parte di cof a è ragionato altrettante stanze, e di più la cappella, la quale è dirimpetto alla den scala tonda principale in su questo phillo Nella sala, che è appunto sopra quella di Giove e di pari grandezza, sono diplit di mano di Taddeo e di snoi giovani con

DI TADDEO, ZUCCHERO. amamenti, ricchissimi e bellissimi di stucco i fatti degli nomini illustri di casa Farmese. Nella volta è uno spartimento di sef starie, cioè di quattro quadri e due tondi che girano interno alla cornice di detta spla., e, nel me zo tre ovati accompagnati per lunghenza da due quadri minori, in mo de quali è dipinta la Fama e nell'altro Bellona. Nel primo de tre ovati è la Page, in quel del mezzo l'arme vecchia di casa Farnese col cimiero, sopra cui è un liocorno, e nell'altro la Religione, Nella prima delle sei dette storie, che è un tondo, è Guido Farnese con molti personaggi ben fatti intorno e con questa iscrizione sotto: Guido Farnesius Urbis veteris principalum civibus ipsis deserantibus adeptus, laboranti intestinis discondis civitati, seditiosa factione ejecta, pacem et tranquillitatem restituit, anma 1313. In un quadro lungo è Pietro Nicpolo Farnese, che libera Bologna con questa iscrizione sotto: Petrus Nicolaus Sedis Romanae potentissimis hostibus memorabili praelio superatis imminenti obsidionis periculo Bononiam liberat, anno salutis 1361. Nel quadro che è accapto a questo è Pietra Farnese fatto Capitano de Fiorentiai gon questa iscrizione: Petrus Farnesius Reip, Elorentinae Imperator magnis Pisamorum copiis capto duce obsidionis occisis Urhem Florentiam triumphans ingreditur appo 1362. Nell'altro tondo, che è dirim316 Gibil, Sule endlosou outbookarqon alle ioung Farnese che rompe i nemicip della Chimi Romana a Orbetello; con dabanashridina hano de due altri quadri; che sono qui Il re il Sig. Ranieri Farnese Cattoo Gener le de Pierentini in Ibago del kopradett Sig. Pietro sao fratello com quistis imi rione : Rainerius Fatnesius M Eldrenim Hiffioili Reip. tempere our sileiri grand mortul locum coprarum condium sha deb gicuranno 1362; Nell'altro quidri illi Aviccio Pernese fatto via Eugenio Minde perale della Chiesa con questa isorisione Ranutius Farnesius Pauli Tortiorhophe dons Eugenio IV. P. M. Rosavanon muneto insignitus Pomificil valerciusia Perator constituitur Anno Christo ull. Ibsomma sono in questa volta do demo Infinito di bellissime figure l'di selectione "Atri ornamenti messi d' oro, Nellegheime Seno otto storie; cice due per facilit; nella prima entrando a man 1400 enten Papa Giulio III. the confermablane Piacenza al Duca Ottavio e al Principe 100 figliuolo, presenti il Cardinale Farneso, Santagnolo suo fratello , Santa Tone marlingo (1), Salviati il vecchio , Chien, al Duca (ittavio, 149 chi corect d

prese, the Fedrel frame order was with (1) Il Cardinale Farnese à Alessandio protein Paolo III., il Cardinal S. Angiolo è Rimitto Philips S. Fiore è il Cardinale Guido Accesso Storia, Millia S. Flore e il Cardinal Giovanni creature de Lon A. Chieti è il Cardinal Gio. Pietro Caraffa Viscott

Sweet, Prile en Mosopostitati eitratti di neu barnio stab que a sericione : Julius 1454 Bulki ellenandan diarnerin sichtore Octavia - Burgarime jul fratti Rarman amissam nesti wis unidounilutie 3550! (1). Nella seconda è il Oto Charles Farnese, che va in Normazia, Let -inter all imperatore Carlo , V., e.gla espono in constrarbith Macetà o il Principa aue figlipos alco sop infinita apolitudinas di Baronias pon desh ik Me de Bomani soon la sua isprinique. Malla facting a man iteman a matranda è nele ertado engado Albienseis eliginos entrioredados : b kulterani dove fu Legato il Duca Ostavio aKernese d'anno 1546. con la jeua iggizinane a mella seconda de il detto Cardinale Far--mesa so d'Imperatore con i figliuoli, i quali ditti disquattro sono sotto il baldacchine oponeto ada diversi obe vi sano ritratti di naterole infra i quali è Taddeo maentro entellapette con una comitiva di molti Sienoriginterno la una delle facce ovvero adostate sono due storie, e in mezzo un a ozato dentro: al quale è il ritratto del Re Liter & and Principe 2110

Chieti, che poi su Paolo IV, Carpi è il Cardinal Ridolso Pio di Carpi, è nella tavola XVI. è il ritratto di Sio. Rella: Casa, on è quel Prelato con lunga sharta distro al Duca Ottavio. Da molti ritratti del Cardinal Alessandro Farnese, che son dipinti in quest' istorie, si comprese, che l'eccellentissimo ritratto di mano di Tiziano, spongo conserva nel palazzo. Corsini, è il ritratto di questi conserva nel palazzo. Corsini, è il ritratto di questi conserva nel palazzo. Corsini, è il ritratto di questi conserva nel palazzo. Corsini, è il ritratto di questi conserva nel palazzo. Lorsini, è il ritratto di questi conserva nel palazzo. Lorsini, è il ritratto di questi presenta della conserva nel palazzo. Lorsini, è il ritratto di questi presenta della conserva nel libro del Sig. Prenner, il parte dell'Ed. di Roma.

Filippo con questa iscrizione: Philippo Hispaniarum Regi maximo ob eximia in domum Farnesiam merita. In our delle storic è il Duca Ottavio che prende per isposa Madama Margherita d'Attstricy con Papa Paolo III. in mezzo, con questo ritratti del Cardinal Farnese glovaneve del Cardinale di Carpi, del Duca Pier Liuigi, M. Durante, Eurialo da Cingoli & MI Giovanni Riccio da Montepulciano Havescoro di Como, la Signora Livia Colomba: Claudia Mancina, Settimia, e Donna Maria di Mendozza. Nell'aftra 'è il Duca Orazio che prende per isposa la figliuola del Re Enrico di Francia con questa iscrizione: Henricus II. Valesius Galliae red Moratio Farnesio Castri Duci Dianam filiam in matrimonium collocat anno salatis 1552. nella quale storia, oltre al ritratto di essa Diana col manto reale e del Ducte Orazio suo marito, sono ritratti Caterina Medici Reina di Francia, Margherita sorolla del Re, il Re di Navarra, il Contestabile, il Duca di Guisa, il Duca di Nemors, l'Ammiraglio, Principe di Condè, il Cardinal di Lorena giovane (1), Guisa non ancor Cardinale, il Sig. Piero Strozzi, Madama di Mompensier, Madamosella di Roano. Nell'altra testata rincontro alla detta sono similmente due altre storie con l'ovato in

<sup>(1)</sup> Il Cardinal Carlo di Gulsa Ebrenesei Rosa dell' F Ed. di Roma.

ineizo, nel quale è il ritratto del fie Enrico di Francia con questa iscrizione: 311 Henrico Francorum Regi max. familias 200 Etmesiae conservatori. In una delle storie, su cicè in quella che è a man ritta, Papa Paolo III. veste il Duca Orazio che è in-Ish ginocchioni d'upa veste sacerdotale e lo regula presetto di Roma, con il Duca Pier -or Isnigi appresso e altri Signori intorno, con ove stieste parole: Paulus III. P. M. Horatium such Parnesium nepotem summae spei adolescenill . -tem praefectum Urbis creat anno sal. 1538.; e in questa sono questi ritratti: il Cardi-- male di Parigi (1), Viseo, Morone, Badia, Trento (2), Sfondrato e Ardinghelli. Acou . canto a questa nell'altra storia il medesi-📆 - mo Papa dà il baston generale a Pier Luigi cardireg pali con questi ritratti : il Papa, Pier Luigi Farnese, Camarlingo, Duca Ottavio, Oraindale di Capua, Simonetta, Ja-13. stephaccio, San Jacopo, Ferrara, Sig. Rainuccio Farnese giovanetto, il Giovio, il Molza e Marcello Cervini che poi fu Papa, Marchese di Marignano, Sig. Gio. Bat-

di quella Città Nota dell'Ed. di Roma.

(2) Trento è il Cardinal Cristofeno Madruzio Vescovo e Principe di Trento. In queste storie sono al-

cove e Principe di Trento, in queste storie sono alcune inste lasciate in bianco aspettando i ritratti per finirle, come si vede nella tavola XIX. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TAMON DOC 1520. 218 tiata Castaldo, Sig. Alessandra Vitalliant ili sig. Gio. Battista Savallii Vanesdoopse al salotto - che è accapiona questanza di salo widne la essere sopra alla Primavera, selle volte adorna con un partimento, grandissi mo je rigoo di stucchi e gromeduellasian dato del mezzo. l'incoronazione di flass'asp Regio. Ili. con quattro nani che fassocció taffia in croce con questa perole: Raudia 113 Farnesius Pontifex Maximus, Degal chilen animihus approbantibus, spera tipra solemi rity coronatur anno salutis i 534. Ille Non Novemb. Seguitario quattro storie soprada cornice cioè ogni faccia la sua Nella prima il Papa benedice le galce a Ciyus--vecchia per mandarle a Tunisi di Berberia l'anno 1535. Nell'altra il modesimo acomunica il Re d'Inghilterra l'anno at M col and epitaffio. Nella terza à un armol di galee, che prepararono l'Imperateus i. Venesiani contro il Turco connauscria e sinto del Pontefice l'anno 1538 : Mela quarta, quando essendosi Perugiambellan dalla Chiesa avanno i Perugini a chiese perdono l'anno 1540 ... Nelle facciste seti detto salotto sono quattro storie grando cied una per ciascuna faccia, e tramazote di finestre e porte. Nella prima è in was storia grande Carlo V. Imperatore, che tornato da Tunisi vittorioso hacia i piedi a Papa Paolo Farnese in Roma 1535. Nell'aftra che è sopra la porta e a man manca la pace, che Papa Paolo III. a Buessio

fecel fare a Carlo V. Imperatore to Frient esscoblandy Francia d'anno 1538 mella Pilale storie i Boaco questi ritratti (i) in Boia Done recolais vil Re Francesco vil RevEns ricolu Lorenzo vecchio Turnose Liorenzo giovane, Berbone giovane, e due figlinoli del Re Francesco. Nella terra il medesimo Papa fa begato il Cardinal di Monte al Consilies di Trento, deve sono infinitiritrutti: Nell'ultima piche di fra le das fini-Bires della della far molti. Cardinali, per la proparazione del conscilio , fra i qualitri sons quattro, che dopo lui successivamente Aurono Papi, Giulio 141., Marcello Cerviand Paolo IV. & Pio IV.: il qual salostor, per dirlo brevemente, è ornatissime di tutwe quelle che a si fatto luogo convicus. Nella prima camera accanto a questo sa-Abtto, dedicata al vestire, che è lavorata anchi essa di stucchi e d'oro riccamente. Minel mezzo un sacrifizio con tre figure stude; fra le quali è un Alessandre Masino armato, che butta sopranii fuotonalsoune vesti di pelle; e in molte altre stbthie iche sono nel medesime luogo, è quando si trovò il vestire d'erbe e d'altre cote salvatiche, che troppo sarebbe volere il tatto pienamente raccontare. Di questa si ado , Santani

<sup>(</sup>a) Queste pitture, con intenzione di migliorare e riborire dove avean patito, sono state molto deterioraciacione delle Eliz, di Roma.

sono la quale, quando ebbe Taddeo a dipigaere, ebbe queste invenzioni dal Como mendator Annibale Caro di commissione del Cardinale. E perche meglio s'intenda, il tutto porremo qui l'avviso del Caro con le sue proprie parole, che sono que see (1):

» I soggetti ohe il Cardinale mi ha a comendato che io vi dia per le pitture s del palazzo di Capparole, pon hasta che w vi si dichino a parole, perchè oltre al, » l'invensione, vi si ricerca la disposizio, mae. l'attitudipe, i colori, e altre av. n vertenze assai e secondo le discrizioni che » io trovo delle cose che mi ci pajono a pro-» posito. Perchè vi distenderò in carta s tutto, e sopra ciò mi occorre, più bre-» vemente e più distintamente ch' io potro. » E prima, quanto alla camera della volta se pietta, che d'altro per ora non mi ha » dato carico, mi pare, che essendo ella » destinata per il letto della propria per ss sona di Sua Signoria Illustrissima, vi si \* debbano fare cose convenienti al luego s e fuor dell'ordinario, sì quanto all'inn venzione, come quanto all'artifizio. Ma n per dir prima il mio concetto ju mai w versale, vorrei che vi si facesse una

<sup>(1)</sup> Questa è la lettera XCIX. del Tom. 111. delle Estroniche con qualche varietà. Nota delle Este di Romass

DI TADBET ZUECHERO. » Notte, perchè oltre che sarebbe approy priata al dormire, sarebbe cosa mon s molto divulgata, e sarebbe diversa dale All altre stanze . c darebbe occasione a voi y di far cose belle e rare dell'arte vostran wiferche l'gran lumi e le grand'ombre sy che ci vanno soglion dare assai di va-» ghezza e di rilievo alle figure; e mi pipiacerebbe che il tempo di questa Notte n fosse in su l'alba, perchè le cose che vi o de la compresenteranno sieno verisimilarente » visibili. E per venire ai particolari e alla » disposizione d'essi, è necessario che ci » intendiamo prima del sito e del ripartinento della camera. Diciamo aduque » che ella sia, come è, divisa in volta e # in parete, o facciate che le vogliame "chiamare: la volta poi in uno sfordato » di forma ovale nel mezzo ed in quattro » peducoi grandi in su' canti, i quali strinw gendosi di mano in mano e continuan-» dosi l'uno con l'altro lungo le facciate, so abbracciano il sopraddetto ovato. Le porte y poi sono pur quattro e da un peduccio » all'altro fanno quattro lunette. E per s dare il nome a tutte queste parti con le » divisioni che faremo della camera tutta, » potremo nominare d'ogn' intorno le parti » sue da ogni banda. Dividasi dunque in » cinque siti, il primo sarà da capo, e 5 questo presuppongo che sia verso il » giardino. Il secondo, che sarà l'opposito » a questo, diremo da piè. Il terzo da

w main destru chiameremo destro. Il dilattor \*dalla! sinistra sinistro. Il quinto pol . Che' w sark fra tutti questi, si dira mezzo : é " con questi nomi nominando tutte le har" m'il. diremo, come dir i lunetta da ea so " n'sfactiata da piedi, sfoudato sinistro de constante de c si no destro; e se alcun' altra parte el ocni ni verra nominare. B ai peducci, che reani who we vanti fra due di questi termini !! so dareino mome dell'uno e' dell'altro Casi' x determineremo ancora di sotto nel mivist » mento il sito del letto; il quale dovrà » esser, sécondo me, lungo la facciata da" y piè con la testa volta alla faccia siglistra." » Or nominate le parti tutte torniame a" n dar forma a tutte insieme, dipoi a cia-" » scuna da se. Primieramente lo sfondato" or della volta, o veramente l'ovato recebb-" » do che il Cardinale ha ben considerato." w'si fingera che sia tutto eiclo. Il resto" w della volta, che saranno i quattro pu-" » ducci con quel ricioto che avemoissià" "detto che abbraccia interno l'ovate vai" s farà parere che sia la parte non rolla" » dentro della camera, e che pesi sopha" » le facciate con qualche bell'ordine di" w architettura a vostro modo. Le quattro" » lunette vorrei che si fingessere sfondete" mancor esse, e dove l'ovato di sopra rup." » presenta cielo, queste rappresentassero" »-cielo; terra e mare, e dir fuer della " » camera, secondo le figure e l'istòlie obe m'vi si faranno: e perche; per esserola

noghta molto stiaggiata, le lunguta nigaço, 25 the tapted hasse if the non some capatilise 23 non di picciole figure, io farci di sian 21 ggusta shuctta tre, parti per longitudine » de lassando le streme a filo son l'alterza » de pedappi, esonderei quella di menzo. 208010 esso filo per modo, che ella fosse. Magemedun finestrone alto, e mostupese, il. » di fuora della stanza con istorie e figure Magrandian propossione dell'altres de le nidue estremità che restavano, di qua e, », di. là ": come corni, di essa lunetta & che, » porni da qui innanzi si chiameranne). » rimanessero basse, secondo che vengono. "adal, filo in su per fare in ciaschedun di. », essi juna figura, a sedero o a giacere o , nodentro o di fuori della stanza che le. » nogliate far parere, secondo obe maglio. », gintornerà: e questo che dico d'una, du. monetta dico di tutte quattro. Ripigliando, » pei tutta la parte di dentro della camera, » jinsieme, mi parrebbe che ella dovesse. " esser per se stessa tutta in oscurga se. mon quante gli sfondati così dell' ovato. n di sopra, come de finestroni delli lati ... »ile desser non so che di chiaro parte. sy dal, Cielo scon i lumi celesti , parte dalla. notetpe con fuochi che vi si faranno m co-.. name si dirà poi e con tutto ciù dalla " onesse stanza in giù vorrei . che quanto. » min si-apitasse verso, il da piè dove, sarà wolfe notte, tanto vi fosse più scuro e. » storiedall'altra metà in su secondo che 320 » di mano in mano più si avvicinasse al » capo, dove sarà l'aurora, s'andasse tut-» tavia più illuminando. Così disposto il » tutto veniamo a divisar i soggetti, dando » a ciascheduna parte il suo. Nell' ovato, » che è nella volta, si faccia a capo di n essa, come avemo detto, l'Aurora. Que » sta trovo che si può fare in più modi, » ma io scerrò di tutti quello che'a me » pare che si possa far più graziosamente » in pittura. Facciasi dunque una fanciulla w di quella bellezza, che i poeti s'inge-» gnano di esprimere con parole, compo-» nendola di rose, d'oro, di porpora, di » rugiada, di simili vaghezze, e questo » quanto ai colori ed alla carnagione. » Quanto all'abito . componendone pur di » molti uno che paja più al proposito, si » ha da considerare che ella, come ha » tre stati e tre colori distinti, così ha tre » nomi, Alba, Vermiglia e Rancia; per » questo le farei una vesta fino alla cin-» tura candida, sotule, e come trasparen-» te; dalla cintura infino alle ginocchia » una sopravveste di scarlatto con certi » trinci e groppi che imitassero quei suoi » riverberi nelle nuvole, quando è Ver-» miglia; dalle ginocchia ingiù fino a' piedi » di color d'oro, per rappresentarla quan-» do è Rancia, avvertendo che questa ve-

» ste deve esser fessa, cominciando dalle » cosce, per farle mostrare le gambe ignu-» de: e così la veste, come la sopravveste DI TADDEO ZUCCHERO.

s siano scosse dal vento e facciano pieghe. » e svolazzi. Le braccia vogliono essere. » ignude ancor esse, d'incarnagione pur » di rose. Negli omeri le si facciano l'ali » di vari colori: in testa una corona di » rose: nelle mani le si ponga una lam-» pada o una facella accesa, ovvero le si » mandi avanti un Amore che porti una » face, e un altro dopo che con un'altra » svegli Titone. Sia posta a sedere in una » sedia indorata sopra un carro simile ti-» rato o da un Pegaso alato o da due ca-» valli, che nell' un modo e nell'altro si » dipigne. I colori de' cavalli siano, dell'uno » splendente in bianco, dell'altro splen-. » dente in rosso, per denotarli secondo i » nomi che Omero da loro di Lampo e di » Fetonte. Facciasi sorgere da una marina » tranquilla, che mostri di esser crespa, » luminosa e brillante. Dietro nella fac-» ciata le si faccia dal corno destro Titone » suo marito, e dal sinistro Cefalo suo » innamorato. Titone sia un vecchio tutto » canuto sopra un letto ranciato o vera-» mente in una culla, secondo quelli che. » per la gran vecchiaja lo fanno rimbam-: » bito, e facciasi in attitudine di ritenerla. » o di vagheggiarla o di sospirarla, come » se la sua partita gli rincrescesse. Cefalo » un giovane bellissimo vestito di un far-» setto succinto nel mezzo, co suoi usatti-» ni in piedi, con il dardo in mano che. » abbia il ferro indorato, con un cane a Vasari Vol. XIII.

» lato in moto di entrer in un bosco, con n me non curante di lei per l'amore che y porta alla sua Procri. Tra Cefalo e Ti->> tone nel vano del finestrone dietro l'Auro-» raisi facciano spuntare alcuni pochi raggi. » di Sole di splendor più vivo di quele » dell' Amora,, ma che sia poi impedito: » che non si vegga da una gran Donna,. » che gli si pari dinanzi. Questa donna » sarà la Vigilanza, e vuol esser così fat-# ta., che paja illuminata dietro alle spalle. » dal Sole che nasce, e che ella per pre-» venirlo si caccii dentra nella camera pere » lo finestrone che si èi detto. Ila sua, fur-» ma sia d'una donna alta, spedita, va-» lerosa, con gli occhi bene aperti, cent » le ciglia, ben, inarcate, vestita di vele », trasparente fino ai piedi, succinta nek » mezze della persona; con una mano si » appoggi a un'asta e con l'altra raccolga » una falda di gonna; stia ferma sul piè » destro, e tenendo il sinistro indietro: » sospeso, mostri da: un canto di posar » saldamente, e. dall' altro di avere prontic " i passi. Alzi il capo a mirare l'Aurora,. » e paja sdrgnata che ella si sia levatar » prima di lei. Porti in testa una celata » con un gallo suvvi, il qual dimostri di » battere l'ali e di captare: e tutto questo. » dietro l'Aurora. Ma davanti a lei » Cielo dello sfondato farei alcune figurette » di fanciulle l'una dietro l'altra, quali-» più chiare e quali meno, secondo che

meno o più fossero appresso al lume di messa Aurora, per significare l'Ore che

» vengono innanzi al Sole e a lei.

» Queste Ore siano fatte con abiti. » ghirlande, e acconciature da vergini » alate con le mani piene di fiori, come » se gli spargessero. Nell'opposita parte a » piè dell'ovato sia la Notte, e come " l'Aurora sorge, questa tramonti; come » ella ne mostra la fronte, questa ne volga » le spalle: quella esca di un mar tran-» quillo e nitido, questa si immerga in » uno che sia nubiloso e fosco: i cavalli » di quella vengano col petto innanzi, di » questa mestrino le groppe; e così la » persona istessa della Notte sia varia del » tutto a quella dell'Aurora. Abbia la » carnagione nera, nero il manto, neri i » cavalli, nere l'ali, e queste siano aper-» te, come se volasse. Tenga le mani al-» to, e dall' una un bambino bianco che » dorma per significare il sonno, dall'al-» tra un altro nero che paja dormire, e » significhi la morte, perchè d'amendue » questi si dice esser madre. Mostri di » cadere con il capo innanzi fitto in un'om-» bra più folta, e il Ciel d'intorno sia » di azzurro più carico e sparso di molte » stelle. Il suo carro sia di bronzo con le » raote distinte in quattro spazi per too-» care le sue quattro vigilie. Nella faccia-» ta poi dirimpetto, cioè da piè, come " l'Aurora ha di qua e di la Titone e Ce-

» falo, questa abbia l'Oceano e Atlante. » L'Oceano si farà dalla destra un omac-» cione con barba e crini bagnati e rab-» huffati, e così de' crini come della bar-» ha gli escano a posta alcune teste di » delfini legati con una acconciatura com-» posta di teste di delfini, d'alga, di consy che, di coralli, e di simili cose merine. » Accennisi appoggiato sopra un carro ti« » rato da balene con i Tritoni davanti. » con le buccine intorno, con le ninfe, a » dietro con alcune bestie di mare, se non » con tutte queste cose, almeno con al-» eune, secondo lo spazio che avrete, che » mi par poco a tanta materia. Per Atlante » facciasi dalla sinistra un monte, che ab-» bia il petto le braccia e tutte le parti » di sopra d'uomo robusto, barbuto e » muscoloso in atto di sostenere il cielo. » come è la sua figura ordinaria. Più a >> basso medesimamente incontro la Vigi-» lanza, che avemo posta sotto l'Aurora, » si dovrebbe porre il Sonno; ma perchè » mi par meglio che stia sopra il letto » per alcune ragioni, porremo in suo luo-» go la Quiete. Questa Quiete trovo bene » che era adorata e che l'era dedicato il » tempio, ma non trovo già come fosse » figurata, se già la sua figura non fosse » quella della Securità, il che non credo, » perchè la Securità è dell'animo e la » Quiete è del corpo. Figureremo dunque " la Quiete da noi in questo modo: una

# giovane di aspetto piacevole che come » stanca non giaccia, ma segga e dorma. » con la testa appoggiata sopra al braccio » sinistro. Abbia un'asta che le si posi di » sopra nella spalla e da piè punti in "terra, e sopra essa lasci cadere il brac-" cio destro spenzolone, e vi tenga una » gamba cavalcioni in atto di posare per » ristoro e non per infingardia. Tenga una » corona di papaveri e uno scettro appar-55 tato da un canto, ma non sì, che non s possa prontamente ripigliarlo; e dove » la Vigilanza ha in capo un gallo che » canta, a questa si può fare a' piedi una » gallina che covi, per mostrare che an-» cora posando fa la sua azione. Dentro s dell'ovato medesimo dalla parte destra » farassi una Luna. La sua figura sarà di » una giovane di anni circa diciotto » grande, di aspetto virginale, simile ad » Apollo, con le chiome lunghe folte e » crespe alquanto, o con uno di quelli » cappelli in capo che si dicono acidari, w largo di sotto, e acuto e torto in cima y come il corno del Doge, con due ali '> verso la fronte che pendano e cuoprano » l'orecchie, e fuori della testa con due s cornette, come d'una Luna crescente, y o secondo Apulejo, con un tondo schiacso ciato, liscio e risplendente a guisa di » specchio in mezzo la fronte, che di qua » e di là abbia alcuni serpenti, e sopra » certe poche spighe con una corona in

n capo o di dittamo, secondo i Graci, o n di diversi fiori, secondo Marziano, e di » elicriso, secondo alcun' altri. La vesta y chi vuol che sia lunga fino a' piedi, chi y corta fino alle ginocchia, succinta sotto » le mammelle, e attraversata sotto l'omn bilico alla ninfale, con un mantelletto » in ispalla affibbiato sul destro muscolo, » e con usattini in piede vagamente lavo-» rati. Pausania alludendo credo a Diana, n la sa vestita di pelle di cervo. Apulejo » pigliandola forse per Iside, le dà un » abito di velo sottilissimo di vari colori. \* bianco, giallo, rosso, e un'altra veste » tutta nera, macchiata e lucida, spara s di molte stelle con una Luna in mezzo » e con un lembo d'intorno con ornamenti » di fiori e di frutti pendenti a gnica di » fiocchi. Pigliate un di questi abiti qual » meglio vi torna. Le braccia fate che » siano ignude, con le lor maniche lar-» ghe; con la destra tenga una face ar-» dente, con la sinistra un arco allenta-» to, il quale, secondo Claudiano, è di » corno, e secondo Ovidio, di oro. Fatelo » come vi pare, e attaccatele il carcasso » agli omeri. Si trova in Pausania con due » serpenti nella sinistra, e in Apulejo con » un vaso dorato cel manico di serpe, il » quale pare come gonfio di velepo, e col " piede ornato di foglie di palma. Ma con » questo credo che voglia significare pur \* leide, però mi risolvo le facciate l'arco

DI TADDEO EUCCHERO. • come di sopra. Cavalchi un carro tirato » da cavalli un nero l'altro bianco, o se » Vi piacesse di variare, da un mulo, se-" condo Festo Pompejo, o da giovenchi, " secondo Claudiano e Ausonio: e facendo B giovendii, vogliono avere le corna molto \* piocole e una marchia bianta sul destro n franco. L'aftitudirie della Luna deve es-» tere di mirare di sopra dal Cielo del-" l'ovato verso il corno della stessa fac-" ciata che guarda il giardino, dove sia » posto Endimione suo amente, e s'inchini \* dal carro per baciarlo, e non si potens do per la interpotizione del ricinto, lo " vagheggi e illumini del suo spleudore. \* Per Endimione bisogna fare un bel gion vane pastore e pastoralmente vestito. Sia » addormentato a piè del monte Latmo. 3 Nel corno poi dell'altra parte sia Pane >> Die de' pastori innumorato di lei, la fiw gura del quale è notissima. Ponetegli " una siringa al collo, e con ambe le w mani stenda una matassa di lana bianca "» verso la Lana, con che fingono che si 🤲 acquistasse l'amore di lei je con questo » presente mostri di pregarla che scenda - » à starsi con lui. Nel resto del vano del n medesimo finestrone si faccia un'istoria, » e sia quella de sacrifioj Lemurj, che » usavano fare di notte per execiare i mali » spiriti di casa. Il rito di questi era con " le mani levate e co' piedi scalzi andare w attorno spargendo fava nera, rivolgoa-

» dosela prima per becca e poi gittandole m dietro le spalle. E tra questi erano al » cuni che sonando bacini, e tali istru-" menti di rame, facevano romore. Da » lato sinistro dell' ovato si farà Mercurio » nel modo ordinario con il suo cappel » letto alato, con i talari a piedi, co » caduceo nella sinistra, con la borsa nella " destra, ignudo tutto, salvo con quel sus mantelletto nella spalla, giovane belli-» simo ma di una bellezza naturale serva w alcuno artifizio, di volto allegro, d'ec-» chi spiritosi, sbarbato o di prima lanu-» gine, stretto nelle spalle e di pel rosso » Alcuni gli pongono l'ali sopra l'oreo » chie, e gli fanno uscire da' capelli certe
» penne d'oro. L'attitudine fate a vostso » modo, purchè mostri di calarsi dal Cie-" lo per infonder sonno, e che rivolto va-» so la parte del letto, paja di voler teo » care il padiglione con la verga. Nela " facciata sinistra di verso Mercurio nel » corno verso la facciata da piè, si potria-» no fare i Lari Dei, che sono suoi f-» gliuoli, i quali erano Genii delle case » private, cioè due giovani vestiti di pelli '» di cani, con corti abiti succinti e gitati » sopra la spalla sinistra per modo, che » venghino sotto la destra per mostrare » che siano disinvolti e pronti alla guardia » di casa. Stiano a sedere l'uno accanto » all'altro; tenghino un'asta per ciascu-» no nella destra e in mezzo di essi sia

un cane, e disopra loro sia un piccol s capo di Vulcano con un cappelletto in e accanto con una tanaglia da sa fabbri. Nell'altro corno verso la facciata ....da capo farei un Batto, che per aver - » rivelato le vacche rubate da lui sia con--> vertito in sasso. Facciasi un pastor vec-.,, chio a sedere che col braccio destro e - con l'indice mostri il luogo dove le vac-31 che erano ascoste, e col sinistro si ap-., poggi a un pedo o vincastro, bastone di pastore, e da mezzo in giù sia sasso " nero di colore di paragone, in che fu " convertito. Nel resto poi del finestrone ,, dipingasi la storia del sacrificio, che .,, facevano gli antichi ad esso Mercurio, » perchè il sonno non si interrompesse; e " per figurare, bisogna fare un altare, e " suvvi la sua statua; a piede un fuoco e ,, d'intorno genti che vi gettino legne ad ,, abbruciare, e che con alcune tazze in ., mano piene di vino parte ne spargano e parte ne bevano. Nel mezzo dell'ovato per . sempier tutta la parte del Cielo, sarei il » Notte. Per significar questo, trovo che si .» fa un giovinetto tutto ignudo, talvolta con » l'ali talvolta senza, con due facelle aces cese, l'una delle quali faremo che si », accenda a quella dell'Aurora, e l'altra » che si stenda verso la Notte. Alcuni - : fanno che questo giovanetto con le due . faci medesime cavalchi sopra un cavallo

» del Sole o dell'Aurora; ma questo non » sarebbe componimento a nostro proposiso to. Però lo faremo come disopra de volto n verse la Notte, ponendogli dietro fra le 'n gambe una grande stella la quate fosse y quella di Venere, perchè Venere e Fosfoy ro e Crepuscolo pare che si tenga per m una cosa medesima: e da questa in fuo-» ri di verso l'Aurora, fate che tutte le » minori stelle siano sparite. E avendo fim » qui ripiene tutto il di faori della camew ra, così disopra nell'ovato, come dalli » lati e nelle facciate, resta che vegnianzo 3 al di dentro, che sono nella volta i » quattro peducci. E cominciando da quello » che è sopra il letto, che viene a essere '» tra la facciata sinistra e quella da piè, » facciasi il Sonno, e per figurare lui bi-» sogna prima figurare la sua casa. Ovidio » la pone in Lenno e ne' Cimmerii, Omero » nel mare Egeo, Stazio appresso agli " Etiopi , l'Ariosto nell'Arabia. Dovunque » si sia, basta che si finga un monte, qual » se ne può immaginare uno, dove siano » sempre tenebre e non mai Sole. A piè » d'esso una concavità profonda per dove » passi un'acqua come morta, per mo-» strare che non mormori, e sia di color » fosco, perciocche la fanno un ramo di 3 Lete. Dentro questa concavità sia uta " letto, il quale fingendosi d'essere d'eba-» no . sarà di color nero e di neri panni 'm si cuopra. In questo sia coricato il Son-

no, un giovane di tutta bellezza, perse chè bellissimo e placidissimo lo fanno. n ignudo accondo alcuni, e scoendo alcun ni altri vestito di due vesti, una bianca » di sopra, l'altra nera di actto, con l'ali n in su gli omeri, e secondo Stazio ancora n nella cima del capo. Tenga sotto il brac-» cio un corno, che mostri royesciare so-» pra'l letto un liquore livido per deno-» tare l'oblivione, ancorache altri lo facw ciano piene di frutti, la una mano ab-» bia la verga, nell'altra tre vesciche di » papavero. Dorma come infermo cel capo se e con tutte le membra languide, e come w abbandonato nel dormire. D'interno al - » suo letto si vegga Morfeo, Icelo e Fan-" » taso, e gran quantità di Sagni, che tutti » questi sono suoi figliuoli. I Sogni sieno . w certe figurette altre di bell'aspetto, al-- se tre di brutto, come quelli che parte di-" lettano e parte spaventano. Abbiano l'ali » ancor essi e i piedi storti, come instabili e incerti che sono. Volino e si giri-" no interno a lui, fecendo come una s rappresentazione con trasformarsi in cosè » possibili e impossibili. Morfeo è chiamato se da Ovidio artefice e fingitore di figure, » e però lo farei in alto di figurare maw schere di variati mostacci, ponendogli s alcune di esse a piedi. loclo dicono che n si trasforma esso stesso in più forme, e m questo figurerei per modo, che nel tutsonto paresse uomo, e avesse parti di fiera

" di uccello di serpente, come Ovidio mo-» desimo lo descrive. Fantaso vogliono che y si trasmuti in diverse cose insensate, e » questo ei può rappresentare ancora con le » parole di Ovidio parte di sasso, parte d'a-» cqua, parte di legno. Fingasi che in questo » luogo siano due porte, una d'avorio donde » escono i sogni falsi, e una di corno » donde escono i veri, e i veri sieno co-» loriti più distinti più lucidi e meglio 35 fatti, i falsi confusi, foschi e imperfetti. " Nell'altro peduccio tra la facciata da » piede e a man destra farete Brizzo Dea » degli auguri e interprete de sogni. Di » questa non trovo l'abito; ma la farei » ad uso di Sibilla assisa a piè di quel-» l'olmo descritto da Virgilio, sotto le cui » fronde pone infinite immagini, mostran-» do che siccome caggiano dalle sue fron-» di: così le volino d'intorno nella forma » che avemo loro data, e come si è det-» to, quali più chiare, quali più fosche, » alcune interrotte, alcune confuse, e -» certe svanite quasi del tutto, per rap-» presentare con esse i sogni le visioni gli » oracoli le fantasme e le vanità che si » veggono dormendo, che fin di queste » cinque sorte par che le faccia Macros bio: ed ella stia come in astratto per » interpretarle, e d'intorno abbia genti » che le offeriscono panieri pieni di ogni » sorte di cose salvo di pesche. Nel peduo-» cio poi tra la facciata destra e quella

w di capo starà convenientemente Arpocrate. » Dio del silenzio, perchè rappresentan-» dosi nella prima vista a quelli che en-» trano dalla porta che viene dal camero-» ne dipinto, avvertirà gl'intranti che non » facciano strepito. La figura di questo è » di un giovane o putto piuttosto di color » nero, per essere Dio degli Egizj, col. » dito alla bocca in atto di comandare che » si taccia. Porti in mano un ramo di. » persico, e se pare, ghirlanda delle suo. » foglie. Fingono che nascesse debile di » gambe, e che essendo ucciso, la madre » Iside lo resuscitasse, e per questo altri. » lo fanno disteso in terra, altri in grem-» bo di essa madre co' piè congiuuti; e. » per accompagnamento dell'altre figure. » io lo farei pur dritto e appoggiato in. » qualche modo, o veramente a sedere,. » come quello dell'illustrissimo Cardinal. » S. Agnolo, il quale è anco alato e tiene. n un corno di dovizia. Abbia gente intor-. » no che gli offeriscano, come era solito, » primizie di lenticchie e altri legumi e. » di persichi sopraddetti. Altri facevano » per questo medesimo Dio una figura » senza faccia con un cappelletto in testa » con una pelle di lupo intorno tutto co-. » perto d'occhi e di orecchi: fate di que-» sti qual vi pare. Nell'ultimo peduccio. » tra la facciata da capo e la sinistra sarà, » ben locata Angerona Dea della segre-» tezza, che per venire di dentro alla

» porta dell'entrata medesima ammonirà » quelli che escono di camera a tener se-» greto tutto quello che hanno inteso e » veduto, come si conviene servendo a » Signori. La sua figura è d'una donna » posta sopra un altare con la bocca les » gata e sigillata. Non so con che abito » la facessero, ma io la rivolgerei in un » panno lungo che la coprisso tutta, e » mostrerei che si restringesse nelle spalle. » Facciansi intorno a lei alcuni pontefici. » dai quali se le sacrificava nella Curia » innanzi alla porta, perchè non fosse le-» cito a persona di rivelare cosa che vi » si trattasse in pregiudizio della repub-» blica. Ripieni dalla parte di dentro i » peducci, resta ora a dir solamente che so intorno a tutta quest' opera mi parrebbe » che dovesse essere un fregio che la ter-» minasse da ogn' intorno, e questo farei » di grottesche o istoriette di figure pic-» cole : e la materia vorrei che fosse con-» forme ai soggetti già dati di sopra, e di » mano in mano ai più vicini. E facendo » istoriette, mi piacerebbe che mostrussero » l'azioni che fanno gli uomini e anco gli » animali nell'ora che ci aviam proposto: » E cominciando pur da capo, farei nel » fregio di quella facciata, come cose ap-» propriate all'Aurora, artefici, operaj; » gente di più sorte che già levate tor-» nassero agli esercizi e alle fatiche loro; » come fabbri alla fucina, letterati agli

» studi, cacciatori alla campagna, mulat-» tieri alla lor via, e sopra tutto ci vor-» rei quella vecchierella del Petranca che » cinta e scalza levatari da filare, accen-» desse il fuoco; e se vi pare farvi grot-» tesche di animali, fateoi degli uccelli » che cantino. dell'oche che escano a pa-» scere, de' galli che annunzino il giorno,: » e simili novelle. Nel fregio della facciata. » da piè: conforme: alle tenebre vi farei-» gente che andassero a frugnolo, spie, » adulteri, scalatori di finestre, e cosa » tali, e per grottesche istrici, ricci, tassi, » un pavone con: la ruota che significa la » notte stellata, gufi, civette, pipistrelli. » e simili. Nel: fregio della facciata destra » per cose proporzionate alla Lunai pesca-» tori di notta, naviganti alla bussola. » negromanti, streghe e simili: per grot-» tesche un fanale di lontano, reti, nasso, » con alouni pesci dentro, e granchi cher » pascessero al lume di Luna, e se il luogo, » n'è: capace, un elefante in ginocchioni: » che l'adorasse. È ultimamente nel fregio, » della facciata sinistra matematici con i: » loro strumenti da misurare, ladri, fal-» satori di monete, cavatori di tesori. » pastori con les mandre aucor chiuse in-» torno a' lor fuochi, e simili. E per ani-» mali. vi. farei lupi, volpi, scimie, cu cce, » e se altre vi sono di queste sorte mali-» ziosi e insidiatori degli altri animali. In. » questa parte ho. messo queste fantasia: \*\* così a caso, per accennare di che spezie

\*\* invenzioni vi si potessero fare. Ma per

\*\* non esser cose che abbiano bisogno di

\*\* essere descritte, lasscio che voi ve l'im
\*\* maginiate a vostro modo, sapendo che

\*\* i pittori sono per lor natura ricchi e

\*\* graziosi in trovare di queste bizzarrie.

\*\* E avendo già ripiene tutte le parti del
\*\* l'opera così di dentro, come di faori

\*\* della camera, non ci occorre dirvi al
\*\* tro, se non che conferiate il tutto con

\*\* Monsig. Illustrissimo, e secondo il suo

\*\* gusto, aggiungendovi o togliendone quel

\*\* che bisogna, cerchiate voi dalla parte

\*\* vostra farvi onore. State sano (1). «

Ma ancorachè tutte queste belle invenzioni del Caro fossero capricciose, ingegnose e lodevoli molto, non potè nondimeno 'Taddeo mettere in opera se non quelle di che fu il luogo capace, che furono la maggior parte. Ma quelle che egli vi fece, furono da lui condotte con molta grazia e bellissima maniera. Accanto a questa nell'ultima delle dette tre camere, che è dedicata alla Solitudine, dipinse Taddeo con l'ajuto de' suoi uomini Cristo che predica agli Apostoli nel deserto e nei boschi, con un S. Giovanni a man ritta

<sup>(1)</sup> La descrizione di queste pitture è nelle lettere del Caro. Vedi il Tomo III. delle *Lettere Pittoriche* lett. 99, Nota dell' Ed. di Roma.

molto hen lavorato. In un'altra storia, che è dirimpetto a questa, sono dipinte molte figure che si stanno nelle selve per fuggire la conversazione, le quali alcun als tre cercano di disturbare, tirando loro sassi, mentre alcuni si cavano gli occhi per non vedere. In questa medesimamente à dipiuto Carlo V. Imperatore ritratto di maturale con questa iscrizione: Post innumeros labores ociosam quietamque vitam traduxit. Dirimpetto a Carlo è il ritratto del gran Turco ultimo, che molto si diletto della solitudine, con queste parole: Animum a negocio ad ocium revocavita Appresso vi è Aristotile che ha sotto queste parole: Anima fit sedendo et quiescendo prudentior. All'incontro a questo sotto un' altra figura di mano di Taddeo è scritto così: Quemadmodum negocii, sic et ocil ratio habenda. Sotto un'altra si legge: Ocium cum dignitate, negocium sine periculo. E dirimpetto a questa sotto un'altra figura è questo motto: Virtutis et liberae vitae magistra optima solitudo. Sotto un'altra: Plus agunt qui nihil agere videntur, e sotto l'ultima: Qui agit plurima, plurimum peccat. E per dirlo brevemente. è questa stanza ornatissima di belle figure, e ricchissima anch' ella di stucchi e d'oro. Ma tornando al Vignola, quanto egli sia eccellente nelle cose d'architettura, l'opere sue stesse che ha scritte e pub-· blicate e va tuttavia scrivendo (oltre le Vasari Vol. XIII.

fabbriche maravigliose) ne fanno pienissi ma fede; e noi nella Vita di Michelagnole ne diremo a quel proposito quanto occorrerà. Taddeo oltre alle dette cose ne fece molte altre, delle quali non accade far menzione; ma in particolare una cappella nella Chiesa degli orefici in strada Giulia(1), una facciata di chiaroscuro da S. Jeronimo, e la cappella dell'altar maggiore in S. Sabina. E Federigo suo fratello, dore in S. Lorenzo in Damaso è la cappella di quel Santo tutta lavorata di stucco, fa nella tavola S. Lorenzo in sufla graticola e il Paradiso aperto, la quale tavola si aspetta che debba riuscire opera bellissima (2). E per non lasciar indietro alcuna cosa la quale esser possa di utile, piacere o giovamento a chi leggerà questa nostra fatica, alle cose dette aggiugnerò ancora questa. Mentre Taddeo lavorava, come s'è detto, nella vigna di Papa Giulio e la facciata di Mattiolo delle poste, fece a Monsignor Innocenzio Illustrissimo e Re-

<sup>(1)</sup> Questa cappella è guasta in gran parte dal tempo, ma molto più da quella eterna maledizione del
ritoccare le pitture, il che è certissimamente un mandarle male, perchè nessun pittore mediocremente buono ritoccherà mai una pittura vecchia, ancorchè sia
mediocre. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> La tavola dell' altar maggiore è di Federico Zaccheri, come dice il Vasari, ma non rappresenta S. Lorenzo sulla graticola, ma S. Damaso e S. Lorenzo co lora abiti sacri. Nota dell' Ed. di Roma.

verendissimo Cardinale di Monte due quadretti di pittura non molto grandi, uno de' quali, che è assai bello (avendo l'altro donato), è oggi nella salvaroba di detto Cardinale in compagnia d'una infinità di cose antiche e moderne veramente rarissime, infra le quali non tacerò che è un quadro di pittura capricciosissimo quanto altra cosa di cui si sia fatto insin qui menzione. In questo quadro, dico, che è alto circa due braccia e mezzo, non si vede da chi lo guarda in prospettiva e alla sua veduta ordinaria altro che alcune lettere in campo incarnato e nel mezzo la Luna, che secondo le righe dello scritto va di mano in mano crescendo e diminuendo; e nondimeno andando sotto il quadro e guardando in una spera ovvero specchio che sta sopra il quadro a uso d'un piccol baldacchino, si vede di pittura e naturalissimo, in detto specchio che lo riceve dal quadro, il ritratto del Re Enrico II. di Francia alquanto maggiore del naturale con queste lettere intorno Henry II. Roy de France. Il medesimo ritratto si vede calando il quadro abbasso, e posta la fronte in sulla cornice di sopra guardando in giù; ma è ben vero che chi lo mira questo modo lo vede volto a contrario di quello che è nello specchio: il qual ritratto, dico, non si vede, se non mirandolo come di sopra, perchè è dipinto sopra ventotto gradini sottilissimi che non si

340 veggiono, i quali sono fra riga e riga dell'infrascritte parole, nelle quali, oltre al significato loro ordinario, si legge, guardando i capiversi d'ambedue gli estremi, alcune lettere alquanto maggiori dell'altre, e nel mezzo: Henricus Valesius Dei gratia Gallorum Rex invictissimus. Ma e ben vero che M. Alessandro Taddei Romano segretario di detto Cardinale, e Don Silvano Razzi mio amicissimo, i quali mi hanno di questo quadro e di molte altre cose dato notizia, non sanno di chi sa mano, ma solamente han detto che fu denato dal Re Enrico al Cardinal Caraffa, quando fu in Francia, e poi dal Caraffa al detto Illustrissimo di Monte, che lo tenne come cosa rarissima. che è vera mente. Le parole adunque che sono dipinte nel quadro, e che sole in esso si veggiono da chi lo guarda alla sua veduta ordina ria e come si guardano l'altre pitture, sono queste:

HEVSTV QVID VID ESNIL VTREOR
NISI LVNAM CRESCENTEM ET E
REGIONE, POS ITAM QVEEX
INTERVALLO GRADATIM VII
CRESCIT NOS ADMONET VIIN
VNA SPEFIDERT CARITATET
SIMVLETEGO. I LLVMINAT I
VARBO DEI CRESCA M V S DONE G
AB EIVSDEM GRATIA FIAT
LVX IN NOBIS AMPLISSIMA QVI

DI "ADDEO ZUCCHERO. EST ETERN VS 1 LLE DATOR LVC18 IN QVO ET A QVO MORTALES OMNES VERAM LYCEM RECIPERE 8 1 SPERAMVS IN VAN VM NONSPERABLMS

Nella medesima guardaroba è un bellissimo ritratto della Signora Sofonisba Anguisciola (1) di mano di lei medesima, e da lei stato donato a Papa Giulio III. s che è da essere molto stimato; e in un libro antichissimo la Bucolica, Georgica, ed Eneida di Virgilio di caratteri tanto antichi (2), che in Roma e in altri luo-

(2) Questo sarà quel Virgilio che Pietro Valeriano chiama Codice Romano, che è scritto in carattere grande detto unciale, di cui ne dà il saggio il celebre P. Mabillon De Re Diplomatica; ma certamente non è de tempi di Cesare Augusto, come dice il Vasuci. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>i) Di questa celebre pittrice parla molto il Vasari in fine della vita di Properzia de Rossi Tomo IX. a c. 121. 122. e dietro a quella di Girolamo da Carpi Tom. XII. dalla pag. 278., ove narra molti fatti per essa gloriosi, e numera varie sue pitture, dando ad ese e alla Sofonisha lodi immense, essitando la sua eccellenza in quest'arte; onde non pare che abbiano eccasione i Gremonesi di lagnarsi del Vasari. Forse avrebhero voluto che si fosse più diffuso; ma si vede che l'avrebbe fatto volentieri, se avesse avuto più no-tizie, ogni qual volta noi troviamo, che egli è tornato a riparlar tante volte di questa donna. Quivi pure loda Giulio Campi e i suoi fratelli , benchè dica che Giulio fu migliore di essi, e che fin da giovane fece opere, che forse non l'avrebbe fatte un maestro ben pratico. Sefenisha imparò da Giulio, o come dice il Padre Orlandi, da Bernardino Campi, che tutti furono Gremonesi. Nota dell' Ed. di Roma.

ghi è stato da molti letterati uomini gindicato che fosse scritto ne' medesimi tempi di Cesare Augusto o poco dopo; onde non è maraviglia se dal detto Cardinale è tenuto in grandissima venerazione. E questo sia il fine della vita di Taddeo Zucchero pittore (1) (2).

(1) Fu Taddeo sotterrato nella Rotonda vicino 1 sepolero di Raffaello da Urbino col seguente epinfie sotto al suo busto di marmo:

## D. O. M.

TADAEO . ZUCCARO
IN . OPPIDO . DIVI . ANGELI . AD . RIPAS
METAVRI . NATO
PICTORI . EXIMIO

VT . PATRIA . MORIBVS . PICTVRA RAPHAELI . VRBINATI . SIMILLIMO ET . VT . ILLE . NATALI . DIB

ET . POST . ANNVM . SEPTIMVM . ET . TRIGESIMVA

VITA . FVNCTO ITA . TVMVLVM EIDEM : PROXIMVM

FEDERICVS . FRATRI . SVAVISS. MOERENS POS. ANNO . CHRISTIANAE . SAL M. D. L. XVI.

MAGNA . QVOB . IN . MAGNO . TIMVIT . BAPHAELE . PERLENT TADEO . IN . MAGNO . PERTIMVIT . GENITRIX. No ta dell' Ed. di Ross.

(2) Non si maravigliano i lettori, se a questa Vita non si vedon seguire, come in tutte l'edizioni del Vaseri, quella di Michelagnolo Bonarrotti, la quale essendo lunghissima, avrebbe di troppo alterate la cassi

## DI TADDEO ZUCCHERO.

sueta misura di questo volume. Si è però creduto opportuno rimetterla colla descrizion delle pitture dell' AbPrimaticcio (che le tien dietro) al principio del seguente Tomo, e compire il presente colle due Vite di
Tiziano e del Sansovino, le quali nelle altre edizioni
vengono dopo quella del Bonarroti.



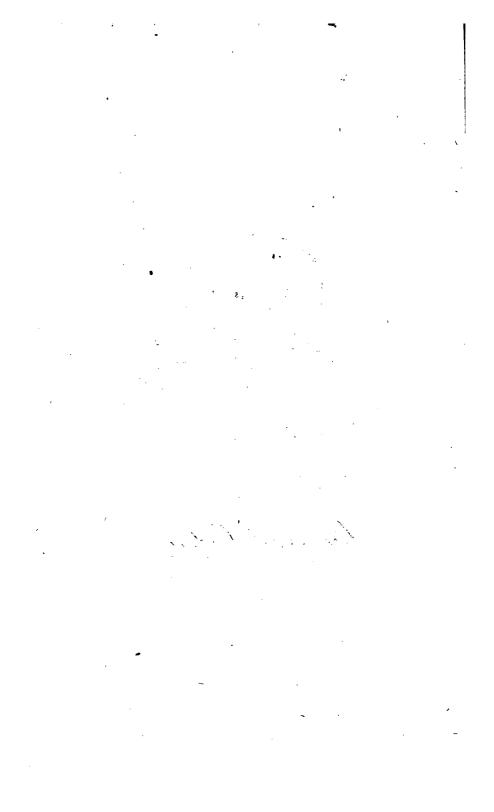



Tiziano da Cadore

## VITA

DΙ

## TIZIANO VECCELLI DA CADOR

**PITTORE** 

Essendo nato Tiziano in Cador piccol castello (1) posto in sulla Piave e lontano

<sup>(1)</sup> Nel compendio delle Vite de pittori Veneti posto avanti alla Descrizione di tutte le pubbliche pitture della Città di Venezia stampata quivi nel 1733. si trova, che Tiziano nacque in Piave piccolo Castello ne' confini del Friuli capo di sette comuni di Cadore. Fu della fasmiglia Veccelli, donde uscì S. Tiziano Vescovo d'Oderso, secondo la comune opinione, Nota dell'Ed. di Roma

cinque miglia dalla chiusa dell' Alpe l'anno 1480. della famiglia de' Veccelli in quel luogo delle più nobili, pervenuto all'età di dieci anni con bello spirito e prontezza d'ingegno, fu mandato a Venezia in casa d'un suo zie cittadino oporate; il quele veggendo il putto molto inclinato alla pittura, lo pose con Gian Bellino pittore in quel tempo eccellente e molto famoso, come s'è detto (1), sotto la cui disciplina attendendo al disegno, mostrò in breve essere dotato dalla natura di tutte quelle parti d'ingegno e giudizio, che necessarie sono all'arte della pittura. E perchè in quel tempo Gian Bellino e gli altri pittori di quel paese, per non avere studio di cose antiche, usavano molto, anzi non altro che il ritrarre qualunque cosa facevano dal vivo, ma con maniera secca, cruda e stentata, imparò anco Tiziano per allora quel modo. Ma venuto poi l'anno circa 1507. Giorgione da Castelfranco, non gli piacendo in tutto il detto modo di fate, comincio a dare alle sue opere più morbidezza e maggiore rilievo con bella maniera, usando nondimeno di cacciarsi avanti le cose vive e naturali, e di contraf-

<sup>(1)</sup> Più essite notisie di questo eccellente Maestro si hanno dell' Autore del Hibro intitolisto la Pittura Veneziana, ove porranno gli cruditi trovare esattamente notate le opere di questo e degli altri alunni della Scuola Veneta. F. G. D.

DI TIZIANO VECCELLI. 347 farle quanto sapeva il meglio con i colori e macchiarle con le tinte crude e dolci. secondo che il vivo mostrava, senza far disegno, tenendo per fermo, che il dipignere solo con i colori stessi senz' altro studio di disegnare in carta fosse il vero e miglior modo di fare ed il vero disegno. Ma non s'accorgeva, che egli è necessario a chi vuol bene disporre i componimenti ed accomodare l'invenzioni ch' e' fa, prima in più modi differenti, di porle in carta, per vedere come il tutto torna insieme. Conciossiachè l'idea non può vedere nè immaginare perfettamente in se stessa l'invenzioni, se non apre e non mostra il suo concetto agli occhi corporali che l'ajutino a fare buon giudizio; senza che pur bisogna fare grande studio sopra gl'ignudi a volerli intender bene, che non vien fatto nè si può senza mettere in carta; ed il tenere, sempre che altri colorisce, persone ignude innanzi ovvero vestite, è non piccola servitù. Laddove quando altri ha fatto. la mano disegnando in carta, si vien poi di mano in mano con più agevolezza a métter in opera disegnando, e così facendo pratica nell'arte, si fa la maniera ed. il giudizio perfetto, levando via quella fatica e stento con che si conducono le pitture di cui si è ragionato di sopra; per non dir nulla che disegnando in carta si viene a empiere la mente di bei concetti e s'impara a fare a mente tutte le cose

della natura, senza avere a tenerie sempre innanzi o ad avere a nascere sotto la
vaghezza de' colori lo stento del non saper
disegnare, nella maniera che fecero molti
anni i pittori Veneziani, Giorgione, il
Palma, il Pordenone, ed altri che non
videro Roma nè altre opere di tutta perfezione. Tiziano dunque veduto il fare e
la maniera di Giorgione, lasciò la maniera di Gian Bellino, ancorchè ivi avesse molto tempo consumato, e si accostò
a quella, così bene imitando in breve
tempo le cose di lui, che furono le sue
pitture talvolta scambiate e credute opere
di Giorgione (1), come si dirà. Cresciuto

<sup>(1)</sup> Il Cavalier Ridolfi, part. 1. a c. 137. dice di Tiziano, che alterò la maniera, quando vide il miglioramento di Giorgione, e aggiunge: Erra nondimeno il Vasari facendolo suo discepolo ec. poiche Tiziano era di pari età e allevato con esso lui nella casa di Gio. Bellino. Ma, come si vede da questa vita, il Vasari non ha mai detto che Tiziano fosse discepolo, ma bensi limitatore della maniera di Giorgione. Ne sussiste eziandio la ragione che adduce il Ridolfi dell'essere stati ambedue condiscepoli del Bellino, essendoci molti esempi, anche in altre arti e nelle scienze medesime, di chi è stato maestro d'un suo condiscepolo. Forse il Ridolfi si fondò sulle parole del Vasari nella fine della vita di esso Giorgione, dove dice essere restati di lui due eccellenti creati, cioè Fra Bastiano del Piombo e Tiziano. Ma quivi per oreato intende il Vasari che dalle sue pitture prendesse la maniera del colorire (\*). Nota dell' Ed.

<sup>(\*)</sup> Oh quante parole inutili! Il Vasari in cento lueghi dice che creato e discapolo vaglion lo stesso; ma

DI TIZIANO VEGCELLI. poi Tiziano in età, pratica e giudizio, condusse a fresco molte cose, le quali non si possono raccontare con ordine, essendo sparse in diversi luoghi. Basta che furono tali, che si fece da molti periti giudizio che dovesse, come poi è avvenuto, riuscire eccellentissimo pittore. A principio dunque che cominciò a seguitar la maniera di Giorgione, non avendo più che diciotte anni, fece il ritratto d'un gentiluomo da Ca Barbarigo amico suo, che fu tenuto molto hello, essendo la somiglianza della carnagione propria e naturale e sì ben distinti i capelli l'uno dall'altro, che si conterebbono, come anco si farebbono i punti d'un giubbone di raso inargentato che fece in quell'opera. Insomma fu tenuto si ben fatto e con tanta diligenza, che se Tiziano non vi avesse scritto in ombra il suo nome, sarebbe stato tenuto opera di Giorgione. Intanto avendo esso Giorgione (1) condotta la facciata dinanzi

chi pon mente a ciò che soggiunge poco dipoi, cioè che Giorgione nel medesimo anno 1507, nel quale conobbe Tiziano, ruppe per invidia ogni commercio com
esso, vedrà chiaramente che questi due Artefici furon
piuttosto rivali che condiscepoli. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Tra queste storie è una Giuditta che il Vasazi
Tom. VII. a c. 135. descrive e attribuisce a Giorgiona
mal a proposito. Ce n' è una stampa intaglista dal Piccini, ma il Sig. Zannetti eruditissimo custode della libreria di S. Marco di Venezia prepara una serie di
stampe ricavate dalla pittura fatte salle facciate de' pa-

del fondaco de' Tedeschi, per mezzo del Barbarigo furono allogate a Tiziano alcune storie che sono nella medesima sopra la Merceria. Dopo la quale opera fece un quadro grande di figure simili al vivo, che oggi è nella sala di Messer Andrea Loredano che sta da S. Marcuola, nel qual quadro è dipinta la nostra Donna che va in Egitto in mezzo a una gran boscaglia e certi paesi molto ben fatti, per aver dato Tiziano molti mesi opera a fare simili cose, tenuto perciò in casa alcuni Tedeschi eccellenti pittori di paesi e verzure (1). Similmente nel bosco di detto quadro fece molti animali, i quali ritrasse dal vivo, e sono veramente naturali e quasi vivi. Dopo in casa di M. Giovanni Danua gentiluomo e mercante Fiammingo suo compare fece il suo ritratto che par vivo, ed. un quadro di Ecce Homo con molte figure, che da Tiziano stesso e da altri è tenuto molto bell'opera. Il medesimo fece un quadro di nostra Donna con altre figure come il naturale d'uomini e putti . tutti ritratti dal vivo e da persone di quella. casa. L'anno poi 1507. mentre Massimiliano Imperadore faceva guerra ai Venezia-

(1) Perciò non vi è stato chi abbia fatti più bel paesi di lui. Nota dell' Ed. di Roma;

lazzi e delle case di quella Città, dove sarà questa. Giuditta meglio integliata. Nota dell' Ed. di Roma.

ni, fece Tiziano, secondo che egli stesso racconta, un angelo Raffaello, Tobia (1) e.un cane nella chiesa di S. Marziliano con un paese lontano, dove in un boschetto S. Gio. Battista ginocchioni sta orando verso il cielo donde viene uno splendore che lo illumina : e questa opera si pensa che facesse innanzi che desse principio alla facciata del fondaco de Tedeschi, nella quale facciata non sapendo molti gentiluomini che Giorgione non vi lavorasse più nè che la facesse Tiziano, il quale ne aveva scoperto una parte, scontrandosi in Giorgione come amici si rallegravano seco, dicendo che si portava meglio nella facciata di verso la Merceria, che non aveva fatto in quella che è sopra il canal grande : della qual cosa sentiva tanto sdegno Giorgione, che insino che non ehbe finita Tiziano l'opera del tutto e che non fu notissimo che esso Tiziano aveva fatta quella parte, non si lasció molto vedere, e da indi in poi non volle che mai più Tiziano praticasse o fosse amico suo.

L'anno appresso 1508. mandò fuori

<sup>(1)</sup> È intagliato da Andrea Zuochi, che ha intagliato molte cose di Tiziano, ma le sue stampe non sono apprezzate quanto quelle di Valentino la Febre, Nota dell' Ed. di Roma.

Tiziano in istampa di legno il trionfo della Fede (1) con una infinità di figure, i primi Parenti, i Patriarchi, i Profeti, le Sibille, gl' Innocenti, i Martiri, gli Apostofi e Gesù Cristo in sul trionfo portato da' quattro Evangelisti e da quattro Dottori, con i SS. Confessori dietro, nella qual opera mostrò Tiziano fierezza, bella maniera, e sapere tirar via di pratica. E mi ricordo che fr. Bastiano del Piombo ragionando di ciò mi disse, che se l'iziano in quel tempo fosse stato a Roma e avesse veduto le cose di Michelagnolo quelle di Raffaello e le statue antiche e avesse studiato il disegno, avrebbe fatto cose stupendissime, vedendosi la bella pratica che aveva di colorire, e che meritava il vanto di essere a' tempi nostri il più bello e maggiore imitatore della natura nelle cose de colori, che egli arebbe nel fondamento del gran disegno aggiunto all'Urbinate e al Bonarroti. Dopo condottosi Tiziano a Vicenza, dipinse a fresco sotto la loggetta dove si tiene ragione all'udienza pubblica il giudizio di Salomone, che fu bell'opera. Appresso tornato a Venezia dipinse la facciata de Grimani, e in Padoa nella

<sup>(1)</sup> Questo trionfo si vede eccellentemente dipinto na fresco alcuni anni prima nel chiestro di S. Giustina di Padova, ornato di varie storie, ed iscrizioni dal Parentino e da Girolamo Campagnola. F. G. D.

chiesa di Sant' Antonio alcune storie pure a fresco de'fatti di quel Santo; ed in quella di S. Spirito fece in una piccola tavoletta un S. Marco (1) a sedere in mezzo a certi Santi, ne' cui volti sono alcuni ritratti di naturale fatti a olio con grandissima diligenza: la qual tavola molti hanno creduto che sia di mano di Giorgione. Essendo poi rimasa imperfetta per la morte di Giovan Bellino nella sala del gran Consiglio una storia, dove Federigo Barbarossa alla porta della chiesa di S. Marco sta ginocchioni innanzi a Papa Alessandro III. che gli mette il piè sopra la gola, la fornì Tiziano, mutando molte cose e facendovi molti ritratti di naturale di suoi amici ed altri; onde meritò da quel Senato avere nel fondaco de' Tedeschi un ufizio che si chiama la Senseria, che rende trecento scudi l'anno, il quale uficio hanno per consuetudine que' Signori di dare al più eccellente pittore della loro città, con questo che sia di tempo in tempo obbligato a ritrarre, quando è creato, il Principe loro o sia il Doge per prezzo solo di otto scudi che gli paga esso Principe; il quale ritratto poi si pone in luogo pubblico per memoria di lui nel pa-

<sup>(1)</sup> Questo S. Marco è ora nella Sagrestia della Chiesa della Salute, ed è ben conservato. Nota dell' Ed. di Roma.

54 VIT

lazzo di S. Marco. Avendo l'anno 1514. il Duca Alfonso di Ferrara fatto acconciare un camerino e in certi spartimenti fatto fare dal Dosso pittore Ferrarese istorio di, Enea di Marte e Venere e in una grotta, Vulcano con due fabbri alla fucipa, volle che vi fussero anco delle pitture di mano, di Giovanni Bellino, il quale fece in un'altra faccia un tino di vin vermiglio. con alcune Baccanti intorno, sonatori, satiri, e altri maschi e femmine inebriati, e appresso un Sileno tutto ignudo e molto. bello a cavallo sopra il suo asino, con gente attorno che hanno piene le mani di frutte e d'uve; la quale opera in vero fu con molta diligenza lavorata e colorita, intanto che è delle più belle opere che mai facesse Giovan Bellino, sebbene nella maniera de' panni è un certo che di ta-, gliente (1), secondo la maniera Tedesca; ma non è gran fatto, perchè imità una tavola d'Alberto Duro Fiammingo, che di que giorni era stata condotta a Venezia e posta nella Chiesa di S. Bartolommeo, cheè cosa rara e piena di molte belle figure fatte a olio. Scrisse Gian Bellino nel detto tino queste parole Joannes Bellinus Venelus p. 1514. la quale opera non avendo

<sup>(1)</sup> Credo che questo Baccanale sia nel palazzo Panfilj, corrispondendo in tutto colla descrizione che ne fa qui il Vasari. Nota dell' Ed. di Rome.

potuta finire del tutto per esser vecchio fu mandato per Tiziano, come più eccellente di tutti gli altri, acciocche la finis-se. Onde egli essendo desideroso d'acquistare e farsi conoscere, fece con molta diligenza due storie (1), che mancavano al detto camerino. Nella prima è un fiume di vino vermiglio, a cui sono intorno cantori e sonatori quasi ebri, e così femmine, come maschi; ed una donna nuda che dorme tanto bella, che pareva viva, insieme con altre figure e in questo quadro scrisse Tiziano il suo nome. Nell'altro, che è contiguo a questo e primo rincontro all'entrata, fece molti amorini e putti belli, e in diverse attitudini, che molto piacquero a quel Signore; siccome fece anco l'altro quadro: ma fra gli altri è bellissimo uno di detti putti che piscia in un fiume e si vede nell'acqua, mentre gli altri sono intorno a una base che ha forma d'altare, sopra cui è la statua di Venere con una chiocciola marina man ritta, e la grazia e bellezza intorno, che sono molto belle figure e condotte con incredibile diligenza.

<sup>(</sup>i) Questi due quadri vanno in istampa intugliati in rame uno dedicato al Sig. D. Fabio della Corgua da Gio. Andrea Podesta Genovese, l'altro al Sig. Cavalier Cassiano del Pozzo dal medesimo Podesta nel 1636. Nota dell' Ed. di Roma.

VIT A

Similmente nella porta d'un armario dipinse Tiziano dal mezzo in su una testa di Cristo maravigliosa e stupenda, a j cui un villano Ebreo mostra la moneta di Ce sare (1); la quale testa, e altre pitture di detto camerino, affermano i nostri migliori actefici, che sono le migliori e meglio condotte che abbia mai fatto Tiziano: e nel vero sono rarissime; onde merito essere liberalissimamente riconosciuto è premiato da quel Signore; il quale ritrasse ottimamente con un braccio sopra un gran perto d'artiglieria. Similmente ritrasse la Signora Laura, che fu poi moglie di quel Duca, che è opera stupenda. E di vero hanno gran forza i doni in coloro, che s'affaticano per la virtù, quando sono sollevati dalle liberalità de' Principi. Fece in quel tempo Tiziano amicizia con il divino Mess Lodovico Ariosto, e fu da lui conosciuto per eccellentissimo pittore, & celebrato nel suo Orlando furioso:

.... E Tizian, che onora Non men Cador, che quei Venezia e Urbino.

Tornato poi Tiziano a Venezia, fece per lo suocero di Giovanni da Castel Bo-

<sup>(1)</sup> Il Cristo della moneta, che così si chiama questo quadro famosissimo, è passato dalla galleria del Duca di Modena in quella dell' Elettor di Sassonia, Nota dell' Ed. di Roma.

lognese, in una tela a olio, un pastore ignudo e una forese che gli porge certi flanti perchè suoni, con un bellissimo paèse (1); il qual quadro è oggi in Faenza in casa del suddetto Giovanni. Fece appresso nella chiesa de' Frati minori, chiamata la Ca grande (2), ell'altar maggiore in una tavola la nostra Donna che va in cielo, e' dodici Apostoli a basso che stanno a vederla salire. Ma quest' opera, per essere stata fatta in tela e forse mal custodita, si vede poco. Nella medesima chiesa alla cappella di quella da Ca Pesari fece in una tavola la Madonna col figliuolo in braccio (3), un S. Pietro ed un S. Giorgio, e attorno i padroni ginocchioni ritratti di naturale, in fra quali è il Vescovo di Baffo e il fratello, allora tornati dalla vittoria che ebbe detto vescovo contra i Turchi. Alla chiesetta di S. Niccolò nel medesimo convento fece in una tavola S. Niccolò, S. Francesco, S. Caterina e S. Sebastiano ignudo ritratto dal

<sup>(1)</sup> Questo quadro fu intagliato da Valentino la Fe-bre, Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Chiesa de' Padri Conventuali. Questo quadro ha un ornato di legno bellissimo e nella base di una colonna si legge l'anno in che fu fatto 1516. F. G. D.

<sup>(3)</sup> Nella medesima Chiesa il Barri nel suo Viaggio pittoresco a car. 50. pone una tavola della Conce-zione di Maria Vergine del medesimo Tiziano, e non fa parola di questa con S. Pietro e S. Giorgio. Nota dell' Ed. di Roma.

vivo e senza artificio nimo che si veggia. (1) gesere stato usato in ritrovere la hellezza delle gambe e del torso , non , vi essendo altre che quanto vide nel patura: le, di maniera che tutto pare stampato dal vivo, così è carnoso e proprio, ma contuttoció è tenuto bello : come è anco inolto vaga una nostra Donna col mutto in collo, la quale guardano tutte le dette sigure; l'opera della quale tavola fu dallo ateaso Tiziano disegnata in legno (2), e poi da altri intagliata e stampata. Per la chiesa di Santo Rocco fece, dopo le dette opere, in un quadro Cristo con la croce in ispalla e con una corda al collo tirata da un Ehreo; la qual figura, che hanno molti creduto che sia di mano di Giorgione, è oggi la maggior divozione di Venezia ed ha avuto di limosine più scudi, che non hanno in tutta la lor vita guadagnato Titiano e Giorgione.

<sup>(1)</sup> Questa stupenda tavola acquistata da Clemente XIV. vedesi nella Galleria Pontificia del Quirinale; ed'ognuno vi trova quella bellezza, della quale si complacque Tiziano scrivendovi sotto a lettere majuscole. TITIANVS FACIEBAT. F. C. D.

<sup>(2)</sup> Fu questa tavola intagliata da Valentino la Fehra ad acqua forte. Oltre i Santi nominati dal Vassai v'è S. Pietro e S. Antonio, e tutti son posti rasente a un muro curvo e rovinato in cima; ma la stampa in legno che qui nomina il Vasari è in grande e seriza la Madonna, e l'intaglio è d'Andrea Andreani. Nata del-P Ed. di Roma.

Dopo essendo egli chiamato a Roma dal Bembo, che allora era segretario di Papa Leone X. ed il quale aveva già riteatth a dociocche vedesse Roma. Raffaello da Urbino, ed altri, ando tanto menando Eiziano la cosa d'oggi in domani, che enorto Leone e Raffacilo Panno 1520, non v'andò altrimenti. Fece per la chiesa di Santa Maria Maggiore in un quadro un S. Gioc Battista (1) nel deserto fra certi sassi, un Angelo che par vivo, e un petzerto di paese lontano con alcuni alberi sopra la riva d'un fiume molto graziosi. Ritresse di naturale il Principe Grimani ed il Loredano, che furono tenuti mira hiligremon molto dopo il Re Francesco, guando parti d'Italia per tornare in Franbin; e l'anno che fu creato Doge Andrea Gritti (2), fece Tiziano il suo ritratto, che fu cosa rarissima, in un quadro dov'è la nostra Donna, S. Marco e S. Andrea col volto del detto Doge; il qual quadro, che è cosa maravigliosissima, è nella sala del Collegio. E perchè aveva, come s'è detto, obbligo di ciò fare, ha ritratto, oltre i sopraddetti, gli altri Dogi che sono stati secondo i tempi, Pietro Lando, Fran-

<sup>(</sup>v) Si trova integhato da Valentino la Febre. Nota dell' Ed. di Roma.

Gritti, fu il 1523. Nota dell' Ed. di Roma.

cesco Donato, Marcantonio Trevisano; ed il Veniero. Ma da'due Dogi e fratelli Paeli è stato finalmente assoluto, come vecchis-

simo, da cotale obbligo.

Essendo innanzi al sacco di Roma andato a stare a Venezia Pietro Aretino poeta celeberrimo de' tempi nostri, divenne amicissimo di Tiziano e del Sansovino, il che fu di molto onore ed utile a esso Tiziano: perciocchè lo fece conoscere tanto loutano, quanto si distese la sua penna, e massimamente a' Principi d'importanza, come si dirà a suo luogo. Intanto per tornare all'opere di Tiziano, egli fece la tavola all'altare di S. Pietro Martire nella Chiesa di S. Giovanni e Paolo, facendovi maggior del vivo il detto Santo Martire dentro a una boscaglia d'alberi grandissimi cascato in terra ed assalito dalla fierezza d'un soldato, che l'ha in modo ferito nella testa, che essendo semivivo, se gli vede nel viso l'orrore della morte (1), mentre in un altro frate che va innanzi fuggendo si scorge lo spavento e timore della morte; in aria sono due angeli nudi che vengono da un lampo di cielo, il quale dà lume al paese, che è bellissimo, e a tutta l'opera insieme, la quale è la più compita che altra la quale in tutta la sua

<sup>(</sup>r) Vi si vede all'opposto la costanza d'un Martire. F. G. D:

Ĺ

i

vita Tiziano abbia fatte ancor mai (1). Quest' opera vedendo il Gritti, che a Tiziano, fu sempre amicissimo, come anco al Sansovino, gli fece allogare nella sala del gran Consiglio una storia grande della rotta di Chiaradadda, nella quale fece una battaglia e furia di soldati che comhattono, mentre una terribile pioggia cade dal cielo, la quale opera, tolta tutta dal vivo, è tenuta la migliore di quante storie sono in quella sala e la più bella (2). Nel medesimo palazzo a piè d'una scala dipinse a fresco una Madonna. Avendo non molto dopo fatto a un gentiluomo da Ca Contarini in un quadro un bellissimo Cristo che siede a tavola con Cleofas e Luca (3), parve al gentiluomo che quella fosse opera degna di stare in pubblico, come è veramente: perchè fattone, come amorevolissimo della patria e del pubblico, dono alla Signoria, fu tenuto molto

<sup>(1)</sup> Questa tavola fu intagliata da Valentino la Febre, e prima da Martino Rota, e in ultimo da J. B. Jackson in legno 1739. Nella Raccolta di Stampe della libreria Corsini una ve n'ha di questa storia, ma diversa e non migliore quanto alla composizione. Nota del-l'Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questa pittura ammirabile rimase abbruciata nell'incendio del palazzo di S. Marco. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Un quadro simile si trova intagliata in rame da Antonio Masson con tanta eccellenza, con quanta fa dipinta, ma lo ricavò da un quadro che si trova nel gabinetto del Re di Francia. Nota dell' Ed. di Roma.

tempo nelle stanze del Doge, ma oggi è in luogo pubblico e da potere esser vedata da ognuno nella salotta d'oro dinanzi alla sala del Consiglio de' Dieci sopra la porta. Fece ancora quasi ne medesimi tempi per la scuola di S. Maria della Carità la nostra Donna che saglie i gradi del tempio (1) con teste d'ogni sorta ritratte dal naturale. Parimente nella scuola di S. Fantino in una tavoletta un S. Girolamo in penitenza, che era dagli artefici molto lodata. ma fu consumata dal fuoco due anni sono con tutta quella Chiesa. Dicesi che l'anno 1530. essendo Carlo V. Imperatore in Bologna, fu dal Cardinal Ippolito de' Medici Tiziano per mezzo di Pietro Aretino chiamato la, dove fece un bellissimo ritratto di Sua Maestà tutto armato, che tanto piacque, che gli fece donare mille scudi : de' quali bisognò che poi desse la metà ad Alfonso Lombardi scultore, chè aveva fatto un modello per farlo di marmo, come si disse nella sua vita. Tornato Tisiano a Venezia, trovò che molti gentiluomini, i quali avevano tolto a favoriro il Pordenone, lodando molto l'opere da lui state fatte nel palco della sala de Pregai ed altrove, gli avevano fatto allogare nella chiesa di S. Giovanni Elemosinario

<sup>(1)</sup> È intagliato questo quadre de Andrea Zaccial Nota dell' Ed. di Roma.

una tavoletta, addiocche egli la facesse a concorrenza di Tiziano, il quale nel medesimo luogo aveva poco innanzi dipinto id detto S. Giovanni Elemosinario in abito di Vescovo. Ma per diligenza che in detta tavola ponesse il Perdenone, non pote paragonare nè giungere a gran pezzo all'opera di Tiziano; il quale poi fece per la chiesa di S. Maria degli Angeli a Murano una bellissima tavola d'una Nunziata. Ma non volendo quegli che l'aveva fatta fare spendervi 500. scudi, come ne voleva Tiziano, egli la mandò per consiglio di Mess. Piero Aretino a donare al detto Imperatore Carlo V. che gli fece, piacendogli infinitamente quell'opera, un presente di due mila scudi, e dove aveva a esser posta la detta pittura, ne fu messa in suo cambio una di mano del Pordenone (1). Nè passò molto che tornando Carlo V. a Bologna, per abboccarsi con Papa Clemente, quando venne con l'esercito d'Ungheria, volle di nuovo essere ritratto da Tiziano, il quale ritrasse ancora prima che partisse di Bologna, il detto Cardinale Ippolito de' Medici con abito all'Ungheresca, e în un altro quadro più piccolo il medesimo tutto armato, i quali

<sup>(1)</sup> In una postilla dell'esemplare della Libreria Consint si legge, che questa pistura fu delle meno pre-giate del Pordenone. Nota dell' Ed. di Roma.

ambidue sono oggi nella guardaroba del Duca Cosimo. Ritrasse in quel medesimo tempo il Marchese del Vasto Alfonso Davalos e il detto Pietro Aretino, il quale gli fece allora pigliare servitu e amicizia con Federigo Gonzaga Duca di Mantoa; col quale andato Tiziano al suo Stato, lo ritrasse, che par vivo, e dopo il Cardinale suo fratello; e questi finiti, per ornamento a una stanza fra quelle di Giulio Romano fece dodici teste dal mezzo in su de' dodici Cesari molto belle (1), sotto ciascuna delle quali fece poi Giulio detto una storia de' fatti loro. Ha fatto Tiziano in Cador sua patria una tavola, dentro la quale è una nostra Donna e S. Tiziano Vescovo ed egli stesso ritratto ginocchioni. L'anno che Papa Paolo III. andò a Bologna e di li a Ferrara. Tiziano andato alla Corte ritrasse il detto Papa, che fu opera bellissima, e da quello un altro al Cardinale Santa Fiore (2); i quali ambidue, che gli furono molto ben pagati dal Papa, sono in Roma, uno nella guardaroba del Cardinal Farnese e l'altro appresso gli eredi

(2) Cioè il Cardinale Sforza.

<sup>(1)</sup> Queste dodici teste sono intagliate in rame da Egidio Sadeler, e sono rare, ma molto più rare sono le teste delle Imperatrici intagliate dal medesimo. Il Ridolfi a c. 177. dice, che questi 12. Imperadori erano capitati nella galleria del Re d'Inghilterra, Nota dell' Ed. di Rome.

di detto Cardinale Santa Fiore; e da questi poi ne sono state cavate molte copie, che sono sparse per l'Italia. Ritrasse anco quasi ne' medesimi tempi Francesco Maria Duca d'Urbino, che fu opera maravigliosa, onde Mess. Piero Arctino per questo lo celebrò con un sonetto che cominciava:

Se il chiaro Apelle con la man dell'arte Rassembro d'Alessandro il volto e il petto.

Sono nella guardaroba del medesimo Duca (1) di mano di Tiziano due teste di femmina molto vaghe, e Venere giovanetta (2) a giacere con fiori e certi panni sottili attorno molto belli e ben finiti: e oltre ciò una testa dal mezzo in su d'una S. Maria Maddalena con i capelli sparsi, che è cosa rara. Vi è parimente il ritratto

(1) Molti di questi quadri sono in Firenze nel pan lazzo Pitti, venuti per eredità della Granduchessa Vittoria della Rovere moglie di Ferdinando II. Granduca di Toscana. Nota dell Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questa è quella Venere che è nella stanza della galleria Medicea detta la Tribuna, perchè è ottangolare e fatta a foggia d'una chiesuola, questa Venere, dico, ha in mano de' fiori, e in lontananza è una donna volta in ischiena e inginocchiata davanti a un forziere, che fu intagliata in rame da Teodoro Van Cruys. Si crede che sia il ritratto d'una Donna amata dal Duca, ed è forse la più bella Venere che facesse, Tiziano. Neta dell' Ediz. di Roma.

·李王士(4) - (3) 12 366 di Carlo V. del Re: Francesco quando era giovane, del Duva Guidobaldo secondo del Papa Sisto IV., di Papa Giulio Ti i dia Paolo III., del Cardinal vecchio di Lore na, e di Solimano Imperatore de Turchi; i quali ritratti, dico, sono di mano di Tiziano e bellissimi. Nella medesima guardarobs, oltre a molte altre cose, ritratto d'Annibale Cartaginese, intagliato nel cavo d'una corniuola antica, é cost una testa di marmo bellissima di mano di Donato (1). Fece Tiziano l'anno 1541. a' Frati di Santo Spirito di Venezia la tavola dell'altar maggiore, figurando in essa la venuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli con un Dio finto di fuoco e lo Spirito in colomba; la qual tavola essendosi guasta indi a non molto tempo, dopo aver molto patito con que Frati, l'ebbe a rifere; ed è quella che è al presente sopra l'altare. In Brescia fece nella chiesa di S. Nazzaro la tavola dell'altar maggiore di cinque quadri. In quello del mezzo e Gesù Cristo che risuscita con alcuni soldati attorno e dagli lati S. Nazzaro, S. Bastiano, l'angelo Gabbriello, e la Vergine annunziata. Nel duomo di Verona fece nella facciata da piè in una tavola un'As-

sunta di nostra Donna in Cielo e gli Apo-

<sup>(1)</sup> Cioè il Donatello, di cui è la Vita nel To-mo IV. pag. 271. Nota dell' Ed. di Roma.

stoli in terra, che è tenuta in quella Città delle cose moderne la migliore. L'anno 1541, fece il ritratto di Don Diego di Mendozza, allora ambasciatore di Carlo V. a Venezia, tutto intero, e in piedi, che fu bellissima figura. E da questo cominció Tiziano quello che è poi venuto in uso. cioè fare alcuni ritratti interi. Nel medesimo modo fece quello del Cardinala di Trento allora giovane; ed a Francesco Marcolini (1) ritrasse messer Pietro Aretino, ma non fu già questo sì bello, come uno, pure di mano di Tiziano, che esso Aretino di se stesso mandò a donare al Duca Cosimo de' Medici, al quale mando. anco la testa del Sig. Giovanni de' Medici. padre di detto Signor Duca (2); la qual testa fu ritratta da una forma che fu improntata in sul viso di quel Signore, quando morì in Mantoa, che era appresso l'Aretino: i quali ambidue ritratti sono in guardaroba del detto Sig. Duca fra molte altre nobilissime pitture. L'anno medesimo essendo stato il Vasari in Venezia tredici. mesi a fare, come s'è detto, un palco a messer Giovanni Cornaro e alcune cose

<sup>(</sup>i) Fu il Marcolini celebre stampatore e amicissimo di Tiziano. Nota dell' Ed. di Roma.

\_(2) Questo ritratto dell'Aretino è in Firenze nel palazzo de Pitti, e fu integliato in rame e si trova nella raccolta de quadri del Principe Ferdinando di Toscana. Nota dell Ed. di Roma.

per la Compagnia della Calza, il Sansovino che guidava la fabbrica di S. Spirito gli aveva fatto fare disegui per tre quadri grandi a olio che andavano nel palco, acciocche li conducesse di pittura; ma essendosi poi partito il Vasari, furono i detti tre quadri (1) allogati a Tiziano (2), che

(1) I tre quadri qui nominati sono adesto aella. sagrestia della Salute, e sono stupendi. Nota dell' Ediz. di Roma.

(2) Questi tre quadri sono intagliati in rame da Valentino le Febre ad acqua forte molto bone, cesse anche ha intagliate molte altre pitture del medesimo Tiziano, e d'altri pittori Veneziani; e tuttavia al Padre Orlandi è escito di mente il perlo nel calalego degl' intagliatori. Gli stessi tre quadri, in più grande, furono intagliati da Giuseppe Mitelli nel 1669. ma in maniera assai inferiore. Non si sa che Tiziano si prendesse lo spasso d'integliare nessuna sua pittura fuori che una, la quale è rarissima ne io mai l'ho veduta. A cart. 354. in note ho detto che credo, il Baccanale descritto dal Vasari esser nel palazzo Panfilj. Ora più me ne confermo, che trovo in una postilla fatte a questo luogo nel 1618. che assicura che questo quadro si trovava nella villa del Cardinale Ludovisi, donde sarà passato nella casa Panfilj. Nella pagina seguente si fa menzione d'un quadro, che si appella il Cristo della moneta. Agostin Caracci parlando di queste pitture fatte da Tiziano al Duca di Ferrara, scrive in una postilla: Le più belle pitture del mondo; e chi non le ba viste, può dire, non aver visto mai alcuna maraviglia dell' arte. E dell' Assunta rammentata sopra, posta all'altare maggiore de Frati minori, si lamenta che si goda poco a causa del cattivo lume. Della rotta di Ghiaradadda addietro rammentata dipinta nella sala del Consiglio dice, che bruciò con l'altre eccellentissime pitture sparse per l'altre sale, quando arse una parte, del palazzo. Dove il Vasari dice, che Tiziano fece le teste de 12. Cesari molto belle, il Caracci aggiunge 🖼 😁

DI TIRILHO VECCELLE. li condusse bellissimi per avere atteso con molt arte a fare scortare le figure al disotto in su; in uno è Abram che sacrifica Isaac, nell'altro David che spicca il collo a Golia, e nel terzo Abel ucciso da Caino suo fratello. Nel medesimo tempo ritrasse Tiziano se stesso per lasciare quella memoria di se a figliuoli: e venuto l'anno 1546. chiamato dal Cardinal Farnese andò a Roma, dove trovò il Vasari, che tornato da Napoli faceva la sala della Cancelleria al detto Cardinale: perchè essendo da quel Signore stato raccomandato Tiziano a esso Vasari, gli tenne amorevol compagnia in menarlo a vedere le cose di Roma: e così riposato che si fu Tiziano alquanti giorni, gli furono date stanze in Belvedere, acciocche mettesse mano a fare di nuovo il ritratto di Papa (1) Paolo in-

margine: Molto bells, e belle di sorte, che non si può far più nè tanto. Queste postille sono nell'esemplare del Vasari della stampa de Giunti, che si conserva nella libreria Corsini rammentato anche altrove. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Si dice che nella galleria del Duca di Parma sopra la porta per la parte interiore fosse il ritratto di Paolo III. e del Cardinal Farnese con un messaggiero che si accosta al Papa, come per fargli un' ambasciata. Cesì scrive il Richardson Tom. III. a c. 663. e aggiunge, che le figure sono intere. Io credo per certo, che questo quadro sia lo stesso, che descrive qui il Vasari, e che il Richardson abbia preso per un messaggiero il Duca Ottavio. Ora tuni i quadri ch'erano d'appartenenza del Duca di Parma, sono stati trapor-

370 v.1 7, 1 v. 1 tero, quello di Farnese (1), e quello della Duca Ottavio; i quali condusse ottimamente e con molta soddisfazione di una Sin gnori; a persuasione de quali fece, monte donare al Papa, un Cristo dal mezzo, in su, in una forma di Ecce Homo (2): 12 quale opera, o fusse che le cose di Min chelagnolo, di Raffaello, di Pulidoro, A d'altri l'avessono fatto perdere, o quali che altra cagione, non parve a' pittori m tutte che fosse buon' opera, di quell' eccellenza che molte altre sue, e particolarmente i ritratti. Andando un giorno Miss chelagaolo e il Vasari a vedere Tiziano in Belvedere, e' videro in un quadro che alz lora aveva condotto una femmina ignuda, figurata per una Danae (3), che aveva in

tati a Napoli, come si è detto, ed io vi ho veduto questo quadro, ma le figure sono dal ginocchio ia su, e sono due sole; cioè il Papa e un Signore secolare. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Intende del Cardinal Farnese, il cui veramento eccellente ritratto benissimo conservato si vade ora acla palazzo dell' Eccellentissima casa Corsini, ed à intendicato in rame da Girolamo de' Rossi. Nota dell' Ed., di Roma.

<sup>(2)</sup> Si trova questo quadro intagliato in tame. Nota: dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Il Bonarroti è appoggiato al famoso torno di Belvedere, per accennare il luogo, dove fu fatto quere sto congresso. Di una Danae fatta per Filippo Senonder parla Tiziano nella lettera VII. del Tom. Il. delle Merioricie, ma il Ridelfi a c. 160, dice, che questa lodata dal Bonarroti fu fatta pel Duca Ottavio. Una Danae, dio Tiziano fu intagliata da Pietro Suterman. Nota dell' Educatione.

DI TIZIANO VECCELLI. arembo Giove trasformato in pioggia d'oro, e mibito (come si fa in presenza) glielo lodarono: dopo partiti che furono da lui, ragionandosi del fare di Tiziano (1), il Bonarroti lo commendo assai, dicendo che molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, che era un peccato, che a Venezia non si imparasse da principio a disegnare bene, e che non avessono que' pittori miglior modo nello studio: conciossiachè (diss' egli) se quest' uomo fosse punto ajutato dall'arte e dal disegno, come è dalla natura, e mossimamente nel contraffare il vivo, non si potrebbe far più ne; meglio, avendo egli bellissimo spirito e una molto vaga e vivace maniera (2). E

<sup>(1)</sup> Si osservi, che il Vasari dice che Michelagnolo fodò assai Tiziano, e le lodi son riportate qui minutamente e molto ragionate, e quel che disse del mon essersi i pittori Veneziani tanto profondati nel disegno, quanto ai usava in Firenze e in Roma, era vero, benche Tiziano fosse de più corretti. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Contro questo passo del Vasari gridano ad alta voce i Signori Veneziani. Ma primieramente il Vasari riporta storicamente un detto di Michelagnolo, sicche contro lui bisogna esclamare, non contro il Vasari. Ma dall'altro canto Michelagnolo lodo sommamente la manazione e fi colorito Veneziano, e lo antepose in un certo modo al Romano. Ora tutte l'eccellenze possibili non si son mai trovate nè si troveratino in uno solo; per lo che i Signori Veneziani non credo che pretendano, che i loro tanti eccellentissimi pittori, come Tiziano, Paolò, il Tintoretto ec. avessero, eltre i gran pregi che avevano, anche il dotto disegnare del Bonarroti,

in fatti così è vero, perciocche chi non ha disegnato assai, e studiato cose scelte antiche o moderne, non può fare bene di pratica da se, nè ajutare le cose che si ritrauno dal vivo, dando loro quella grazia e perfezione che dà l'arte, fnori del? l'ordine della natura, la quale fa ordina

le belle forme antiche Greche ed il costome erudito di Raffaello, la tenerezza e la grazia del Correggio, la naturalezza del Domenichino ec.; e dando loro il bel colorito carnoso e la bella maniera e tanti altri pregimen so che si faccia loro torto alcuno con aver raccontato, che il Bonarroti desiderava in essi un maggior fondamento nel disegno e uno studio delle cose Greche er poter correggere quel che copiavano dal materalei, Il quale non si trova mai persetto in tutte le parti, onde Zeusi per dipignere un Elena perfettamente disegnata, la ricavo da cinque fanciulle, prendendo da ciaschedama la parte più eccellente. Oltrediche è stato tante controverso, se sia più stimabile il bel colorito e la bella maniera o la correzione del disegno, e da molti è stimato più il colorire; sicchè si patrebbe dire, che il Bonarroti lasciò a' Signori Veneziani il pregio maggiore. E certo è, che si venderà più un quadro ben dipinto e disegnato debolmente, che un quadro diseguato senza errori e d'un colorito flacco e ordinario. Se tutto questo non appaga i Signori Veneziani, e vogliono che i loro pittori abbiano disegnato al pari di Michelagnolo, di Raffaello, del Domenichino ec. la dicano e lo stampino, che troveranno pochi contraddittori e pochi altresì che glie lo credano; ma di ciò non facciano scalpore contro il Vasari. Per altro Tisiano è stato uno de' più corretti in fatto di disegno tra' pittori Veneziani, e si trovano tra' suoi quadri di quelli, che sono perfettamente disegnati; ma altri ancora si potevano meglio disegnare, come disse il Tintoretto, al riferire del Ridolfi a cart. 155. della parte I, e pure il Tintoretto era Veneziano e non Toscano. Nota dell' Ed. di Roma,

riamente alcune parti che non son belle. Partito finalmente Tiziano di Ruma con molti doni avuti da que Signori, e particolarmente per Pomponio suo figlinolo un benefizio di buona rendita, si mise in cammino per tornare a Venezia, poi che Orazio suo altro figliuolo ebbe ritratto Messer Battista Ceciliano eccellente sonatore di violone, che fu molto buon' opera. e egli fatto alcuni altri ritratti al Duca Guidobaldo d'Urbino; e giunto a Fiorenza, vedute le rare cose di quella Città, rimase stupefatto non meno, che avesse fatto di quelle di Roma; e oltre ciò visitò il Duca Cosimo, che era al Poggio a Cajano, offerendosia fare il suo ritratto; di che non France molto Sua Eccellenza forse per non far torto a tanti nobili artefici della sua città e dominio. Tiziano adunque arrivato a Venezia, fini al Marchese del Vasto una Locuzione (così la chiamarono) di quel Signore a' suoi soldati (1), e dopo gli fece il ritratto di Carlo V., quello del Re Cattolico, e molti altri: e questi lavori finiti, fece nella chiesa di S. Maria Nuova di Venezia in una tavoletta una Nunziata: e poi facendosi ajutare a' suoi giovani,

<sup>(1)</sup> Abbiamo parecchie monete antiche nel rovescio delle quali gl' Imperatori sono espressi in atto di ariagare at soldati; il che viene indicato dal motte appostovi Allocutio. F. G. D.

874 condusse nel refettorio di San Gievanni e Polo un cenncolo (1), e nella chiesa di S. Salvadore all'alter maggiore una tavola, dove è un Cristo trasfigurate in sul monte Tabor, e ad un akro altare della medesima chiesa una nostra Donna aununaista (2) dall' Angelo, ma queste opere ultime, ancorchè in loro si veggia del buono, non sono molto stimate da lui, e non hanne di quella perfezione che hanno l'altre sue pitture: e perchè sono infinite l'opere di Tiziano, e massimamente i ritratti, è quasi impossibile sare di tutti memoria. Onde dirò solamente de' più segualati, ma senza ordine di tempi, non importando molto sapere qual fusse prima e qual fatte poi. Ritrasse più volte, come s'è detto, Carlo V. e ultimamente fu perciò chiemeto alla corte, dove lo ritrasse, secondo che era in quelli quasi ultimi anni : e tanto piacque à quello invittissimo Imperadore il fare di Tiziauo, che non volle da che prima lo conobbe, esser ritratto da altri pittori: e ciascuna volta che lo dipinse. ebbe mille scudi d'oro di donativo. Fu da

<sup>(1)</sup> Questo cenacolo perì in un incendio. Nota del l'Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Abbiemo una Nunziata di Tiziano integnità in rame da Valentino le Febre, e una da Cornelio Cort, e una in grande da Jacopo Caraglio, tutte varie, nella succolta di stampa della libreria Corsini. Nota dell' Ed. di Roma.

sua Maestà fatto cavaliere con provvisione di scudi dugento sopra la camera di Napoli. Quando similmente ritrasse Filippo Re di Spagna e Carlo figlinolo di esso, ebbe da lui di ferma provvisione altri soudi dugento (1); di maniera che aggiunti quelli 400. alli 300. che ha in sul fondaco de' Tedeschi da' Signori Veneziani, ha esenza faticarsi settecento scudi fermi di provisione ciascun anno. Del quale Cario V. e di esso Re Filippo mandò Tiziano i ritratti al Sig. Duca Cosimo che gli ha nella sua Guardaroba. Ritrasse (2) Ferdinando Re de' Romani, che pei fu Imperatore, e di quello tutti i figliuoli, cioè Massimiliano oggi Imperatore ed il fratel-No. Ritrasse la Regina Maria, e per l'Imperatore Carlo il Duca di Sassonia, quando era prigione. Ma che perdimento di tempo è questo? Non è stato quasi alcun Signore di gran nome nè principe nè gran donna, che non sia stata ritratta da Tiziano, veramente in questa parte eccellentissimo pittore (3). Ritrasse il Re Fran-

; (2) E intagliato in rame, ma non molto felice-

mente. Note dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Durò fatica a riscuoterla per colpa de' ministri, come apparisce dalle lettere di Tiziano. Vedi le Lettere Pitteriche Tom. II. a cart. 379. Un ritratto di Filippo II. di mano di Tiziano si conserva tra i quadri dell' Ec-L'achtentissima Casa Corsini. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> In una delle mentovate postille è criticato il Yasari, quasi avesse voluto dire che Tiziano valesse

・ママ・ボル ル・ cesco L di Francia, come s'à detto, Francesco Sforza Duca di Milano, il Marchese di Pescara, Antonio da Leva, Massimiliano Stampa, il Sig. Gio, Battista Castaldo, e altri infiniti Signori. Parimente in dizera tempi, oltre alle dette, ha fatto molte altre opere. In Venezia di ordine di Carlo V. fece in una gran tavola da altare Dio in Trinità dentro a un trono, la nostra Donna e Cristo fanciullo con la colemba sopra e'l campo tutto di fuoco, per lo amore, e il Padre cinto di Chernbini ardenti : da un lato è il detto Carlo V. e dall'altro l'Imperatrice fasciati d'un panno lino con mani giunte in atto di orare fra molti Santi, secondo che gli fu comandato da Cesare, il quale fino allora nel colmo delle vittorie cominciò a mostrare d'avere animo di ritirarsi, come poi sece, dalle cose mondane per morire veramente da Cristiano timorato di Dio e desideroso della propria salute: la quale pittura disse a Tiziano l'Imperatore che voleva metterla in quel monasterio, dove poi finì il corso della sua vita; e perchè è cosa rarissima. si aspetta che debba uscire sucri stampa-

molto ne ritratti, ma in altro non fosse eccellente. Non è questo il sentimento del Vasari, ma volte dire che ne suoi ritratti si ravvisava un eccellenza maggiore, che non lasciava che desiderare, mà immaginare di più perfetto. Nota dell' Ed. di Roma.

ta (1). Fece il medesimo un Prometes alla Reina Maria, il quale era legato al monte Caucuso ed è lacerato dall'aquila di Giove, e un Sisifo all'inferno, che porta un 'sasso, e Tizio stracciato dall'avvoltejo: e rueste tutte, dal Prometeo in fuori, ebbe Sua Maesta, e con esse un Tantalo della medesima grandezza, cioè quanto il vivo in tela e a olio (2). Fece anco una Venere e Adone, che sono maravigliosi, essendo ella venutasi meno, e il giovane in atto di volere partire da lei, con alcuni cani intorno molto naturali (3). In una tavola della medesima grandezza fece Andromeda legata al sasso e Perseo che la libera dall'orca marina, che non può essere altra 🌬 pittura più vaga di questa; come è anco an' altra Diana, che standosi in un fonte con le sue Ninfe, converte Atteone in cervo (4). Dipinse parimente un' Europa

(2) Questi quadri sono integliati in rame. Nota del-

<sup>(</sup>x) La pittura qui descritta fu poi integliata da Cormelio Cort nel 1565, come promette il Vasari; e quando stampò questa vita, che fu nel 1568., avrebbe potuto vederla, ma bisogna che per anco non si fosse spersa per l'Italia. Nota dell' Ed di Roma.

l' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Si trova questo quadro integliato in rame da varj. Molte repliche di questo quadro si veggono in varie gallerie. Forse sono copie eccellenti. Di esso parla Tiziano in una sua lettera scritta a Filippo II. che è traile Lettere Pittoriche Tom. II. n. 7. Il Ridolfi a c. 161. dice che fu fatto per cusa Parnese, e che quivi si tro-. vava. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>: (4)</sup> Fu intagliata da Cornelio Cort. Nota dell' Ed. di Roma.

che sopra il toro passa il mare, le quali pisture sono appresso al Re Cattoliso tenute molto care per la vivacità che ha dato Tiziano alle figure con i colori in farle quasi vive e naturali.

Ma è ben vero che il modo di fare che tenne in queste ultime è assai differecte dal fare suo da giovane. Conciossiachè le prime son condotte con una certa finezza e diligenza incredibile e da essere vedute da presso e da lontano, e queste ultime. condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere, e di lontano appariscono perfette: e questo modo è state cagione, che a molti pare che elle siano fatte senza fatica: non è così il vero, e s'ingannano, perchè si conosce che sono rifatte e che si è ritornato loro addosso con i colori tante volte, che la fatica vi si vede (1). E questa modo sì fatto è giudizioso, bello e stupendo, perchè fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le fatiche. Fece ultimamente Tiziano in un quadro alto braccia tre e largo quattro Gesù Cristo fanciullo in grembo alla nostra Donna e adorato da' Magi con buon numero di figure d'un

<sup>(1)</sup> Dice, che la fatica vi si vede, ma vuol dire che vi si vede da chi è intelligente e considera la pittura ad animo posato, e non si vede da chi non è dell'arte o la guarda senza reflessione, Nota dell'Ediz, di Roma.

DI TIZIANO VECCELLI. draccio l'una, che è opera molto raga s siccome è ancora un altro quadro, che egli stesso ricavo da questo e diede al cardinale di Ferrara il vecchio. Un'altra tavola, nella qual fece Cristo scheruito da' Giudei, che è bellissima, fu posta in Milano nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a una cappella. Alla Reina di Portogallo in un quadro fece un Cristo poco minore del vivo battuto da Giudei alla colonna, che è bellissimo. In Aucona (1) all'altare maggiore di S. Demenico fece nella tavola Cristo in croce. e a' piedi la nostra Donna, S. Giovanni e S. Domenico bellissimi, e di quell'ultima maniera fatta di macchie, come si disse pur ora. È di mano del medesimo mella chiesa de' Crocicchieri in Venezia la tavola che è all'altare di S. Lorenzo. dentro al quale è il martirio di quel S. Lorenzo a giacere in iscorto messo sopra la grata, sotto un gran fuoco, e intorno alcuni che l'accendono; e perchè ha finto una notte, hanno due serventi in mano due lumiere che fanno lume, dove non arriva il riverbero del fuoco che è sotto la grata, che è espresso e molto vivace; e oltre ciò ha finto un lampo, che venendo dal Cielo e fendendo le nuvole, vince il lume del fuoco e quello delle lumiere, stando sopra al Santo e all'altre figure

<sup>(1)</sup> Anche ne' Padri Francescani Osservanti d'Ancona è una tavola di Tiziano. Nota dell' Ediz, di Roma.

principali; e oltre a' detti tre lumi, le senti che ha finte di lontano alle finestre del casamento hanno il lume da luceras e candele, che loro sono vicini; e insomma il tutto è fatte con bell'arte, ingagno e giudizio (1).

Nella chiesa di S. Sebastiano all'altare di S. Niccolò è di mano dello stesso. Tiziano in una tavoletta un S. Niccolò ; che par vivo, a sedere in una sedia fintadi pietra con un angelo che gli tiene la mitra, la quale opera gli fece fare messer Niccolò Crasso avvocato. Dopo fece Tiziano per mandare al Re Cattolico una figura da mezza coscia in su d'una S. Maria Maddalena (2) scapigliata, cioè con i capelli che le cascano sopra le spalle, intorno alla gola, e sopra il petto (3), men-

<sup>(1)</sup> Questa tavola è quasi perduta. È bensi intagliata in rame molto bene da Cornelio Cort, e in piccolo dal Sadeler. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(</sup>a) Cioè da mezza figura in su. Questa Maddalemasta in Firenze nel Real Palazzo Pitti, della quale ne fa fatta una maravigliosa copia da Anton Bomenico Gabbiani per suo studio nell'anno 1708., come leggesi di dietro di suo proprio carattere, essendo quel grand'uomo in quel tempo d'anni 56. Vedi la vita del medesimo descritta dal Signor Ignazio Eurico Hugford a cart. 53. della prima edizione in foglio, e nella seconda in quarto a c. 46. La detta copia è posseduta dal medesimo. Sono parimente nel palazzo de'Pitti tutti gli otto ritratti di Tiziano, che nomina il Vasari dopo alla Maddalena suddetta, oltre molti altri 'quadri istoriati del medesimo Autore. Nota dell' Ed. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Questa Maddalena fu integliata in rame da Cornelio Cort. Nota dell' Ed. di Roma,

tre ella alzando la testa con gli occhi fissi al Cielo mostra compunzione nel rossore degli occhi e nelle lacrime dogliezza de' peccati; onde muove questa pittura chiunque la guarda estremamente, e che è più ancorche sia bellissima, non muove a lascivia, ma a commiserazione. Questa pittura, finita che fu, piacque tanto a... Silvio gentiluomo Veneziano, che dono a Tiziano per averla cento scudi, come quegli che si diletta sommamente della pittura; laddove Tiziano fu forzato farne un'altra, che non fu men bella, per mandarla al detto Re Cattolico.

Si veggiono anco ritratti di naturale da Tiziano un cittadino Veneziano suo amicissimo chiamato il Sinistri, ed un altro, nominato messer Paolo da Ponte, del quale ritrasse anco una figliuola, che allora aveva, bellissima giovane, chiamata la Signora Giulia da Ponte comare di esso Tiziano, e similmente la Signora Irene(1), Vergine bellissima, letterata, musica, e incamminata nel disegno (2), la quale

(1) Irene de Signori di Spilimberg.

<sup>(2)</sup> Allude qui il Vasari a un libro intitolato: Rime di diversi in morte d'Irene di Spilimbergo. In Venezia 1561, in 8. Quivi è la vita di questa virtuosa fanciulla scritta da Dionigi Atanigi. In questa raccolta, nella quale ebbe mano Tommaso Porcacchi, sono tra epigrammi di Tiziano, e tra le poesie manoscritte di essa Irene sono alcuni sonetti a Tiziano colle risposta di lai. Ella mort di 18. anni. Nota dell' Ed. di Roma.

morendo circa sette anni sono, fu celebrata quasi da tutte le penne degli scrittori d'Italia. Ritrasse messer Francesco Filetto oratore di felice memoria, e nel medesimo quadro dinanzi a lui un suo fill glinolo, che pare vivo; il qual ritratto è in casa di messer Matteo Giustiniani amatore di queste arti, che ha fattosi sare da-Jacopo da Bassano (1) pittore un quadro che è molto bello, siccome anco sono molte altre opere di esso Bassano, che sono sparse per Venezia e tenute in buon pregio, e massimamente per cose piccole e animali di tutte le sorte. Ritrasse Tiziano il Bembo un' altra volta, cioè poichè fu Cardinale, il Fracastoro (2) ed il Cardin

<sup>(1)</sup> Vedi la vita di questo Jacopo da Ponte detto il Bussano tra quelle de Pittori Veneziani del Cavalier. Ridolfi part. I. a cart. 373. Egli ebbe quattro figliuoli e futti attesero alla medesima arte. Agostino Caracci o chi si fosse, in una postilla dice: » Questo Japopo » da Bassano è stato pittore molto degno di maggior lode, perchè tra l'altre sue bellissime pitture ha fatto di quel miracoli, che si dice che facevane gli anti-» chi Zeusi ed altri, che ingannavano facilissimamente » non pur gli animali, ma gli uomini anco dell'arte; » ed io ne sono testimonio, perchè fui ingannato da » lui una volta, che essendo io nella sua bottega stessi 🌶 la mano per pigliare un libro, il quale era posto so-» pra una sedia, e con tutto che egli mi paresse d'assai » buona grandezza, m'avvidi che io strinsi un piccol » pezzetto di cartoncello, nel quale era con tanto ar-» tificio figurato un libro in iscorto, che senza dubita-» re mi parera cosa grande ec. « Nota dell' Ed. di Roma. (2) Girolamo Fracastoro medico eccellente, che in

nale Accolti di Ravennu, che l'ha il Duca Cosimo in guardaroba. E il postro Daneso scultore ha in Venezia in casa sua un ristratto di man di Tiziano d'un gentiluoma da Ca Delfini. Si vede di mano del medesimo M. Niccolò Zono, la Rossa moglia del gran Turco d'età d'anni sedici, e Cameria di costei figliuola con abiti e acconciature bellissime. In casa M. Ferdinando Sonica avvocato e compare di Tiziano è il ritratto di esso M. Francesco di, mano dell' istesso, e in un quadrone grande la nostra Donna, che andando in Egit. to, pare discesa dell'asino, e postasi a sedere sopra un sasso nella via con S. Giuseppe appresso e S. Giovannino che porge a Cristo fanciullo certi fiori colti per man d'un angelo da rami d'un albero che è in mezzo a quel bosco pieno d'animali, nel lontano del quale si sta l'asino pascendo; la qual pittura, che è oggi graziosissima, ha posta il detto gentiluomo in un suo palazzo, che ha fatto in Padoa da Santa Justina. In casa d'un gentiluomo de' Pisani appresso San Marco è di mano di Tiziano il ritratto d'una gentildonne. che è cosa maravigliosa. A monsignor Giovanni della Casa Fiorentino, stato uomo

questo-grado-assiste al Concilio di Trento. Ma la sua eccellenza maggiore fu nella poesia Latina, nella quale al suo tempo non ebbe pari. Nota dell' Ed. di Roma,

illustre per chiaresza di sangue è per l'ettere a' tempi nostri avendo fatto un bellissimo ritratto d'una gentildonna (s), che amò quel Signore, mentre stette in Vemezia, meritò da lui esser onorato con quel bellissimo sonette, che comincia:

Ben vegg'io, Tiziano, in forme nuove L'idolo mio, che i begli occhi apre e gira;

con quello che segue.

Ultimamente mando questo pittore ec-, cellente al detto Re Cattolico una cena di-Cristo con gli apostoli in un quadro sette braccia lango, che fu cesa di straordinaria. bellezza. Oltre alle dette cose e molte altre. di minor pregio che ha fatte quest' uomo e si lasciano per brevità, ha in casa l'anfrascritte abbozzate e cominciate. Il martirio di S. Lorenzo simile al sopraddetto, il quale disegna mandare al Re Cattolico; una gran tela dentro la quale è Cristo in croce con i ladroni e i crocifissori a basso, la quale fa per M. Giovanni d'Arna; e un quadro che su cominciato per il Doge. Grimani e padre del patriarea di Aquileja; e per la sala del palazzo grande di Brescia ba dato principio a tre quadri grandi, che vanno negli ornamenti del palco, come si è detto, ragionando di Cristofano e

<sup>(</sup>r) Di cass Quirini.

d'un suo fratello (1) pittori Bresciani (2). Cominciò anco, molti anni sono per Alfonso I. Duca di Ferrara un quadro d'una

(1) Cristofano e Stefano Rosa Bresciani, de' quali si parla lungamente a c.287. 288. del Tom. XII. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Merita di essere qui ricordato un valentissimo pittore, qual fu Lattanzio Gambara Bresciano (di cui brevemente parla il Vasari a pag. 284. del Tom. XII.) il quale concorse con Tiziano per dipingere la detta sala; ma il nome di questo suo emulo e l'essere suo di forestiere vinse il partito; e il povero Lattanzio non ebbe altro sfogo contro i colpi dell'avversa sorte, fuórichè dipingendo una figura a fresco sul muro vicino al palazzo pubblico, la quale anche al di d'oggi fa le sue vendette, riscotendo dagl' Intendenti i plausi più sinceri. Ebbe un colorito così vago, che tiene un lu ogo tra quello di Raffaello il migliore e quello di Giulio Romano. Si vedono varie facciate di case e palagi da esse ornati di battaglie con cavalli e mosse fierissime. e il suo pennello si vede pieno di energia e di bravura. In casa Averoldi e Metelli vi sono sue opere; e appresso il Sig. Giacomo Bonicelli una sala da esso ornata di favolosi, componimenti. Siccome appresso il gentilissimo Sig. Carlo Maffei ammirai una slupenda figura rappresentante la buona salute con questo scritto: Bonac valetudinis Dea. Siede appoggiata col destro gomito ad un vaso, ha una palma nella destra, con due putti graziosissimi. Altre pitture di questo e degli altri celebri professori del disegno, che fiorirono in ogni età in questa Città nobilissima, fecemi vedere l'amico mio stimatissimo il P. M. Antonio Patuzzi Minore Conventuale appresso i Monaci Cassinesi, il chiostro de quali fu dipinto dal Gambara con molta bizzarria e dottrina insieme, esprimendo felicemente nelle attitudini più difficili tutto ciò, che gli veniva in mente: così varie opere del Moretto, e altre in diverse altre case, e principalmente in due di Gentiluomini de' quali ho smarrito il nome, che però han tali e tanto rari quadri anche di altre Scuole, che non sarà difficile a chi

giovane ignuda, che s'inchina a Minerva. con un'altra figura accanto, e un mare, dove nel lontano è Nettuno in mezzo sopra il suo carro; ma per la morte di quel Signore, per cui si faceva quest'opera a suo capriccio, non fu finita e si rimase a Tiziano. Ha anco condotto a buon termine, ma non finito, un quadro, dove Cristo appare a Maria Maddalena nell'orto in forma d'ortolano, di figure quanto il naturale; e così un altro di simile grandezra, dove presente la Madonna e l'altre Marie, Cristo morto si ripone nel sepolcro, e un quadro parimente di una nostra Donna, che è delle buone cose siano in quella casa; e, come s'è detto, un suo ritratto, che da lui fu finito quattro anni sono, molto bello e naturale (1); e finalmente un S. Paolo che legge, mezza figura, che pare quello stesso ripieno di Spirito Santo.

Queste dico tutte opere ha condotte con altre molte, che si tacciono per non

visggiando per detta Città na chiedesse indovinarli. Terminerò questa nota ricordando un bel.quadro di Calisto da Lodi, che è in S. Francesco vicino alla porta grande della Chiesa, e la Trasfigurazione dipintaggia Giulio Cesare Procaccini, che è in S. Giulia, dove osservai un prezioso antico Evangeliario con alcuni Canoni antichi degno di esser meglio conosciuto. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Forse è quel ritratto che intaglio con tanta eccellenza Agostino Caracci, donde è ricavato quello posto in principio di questa vita, Nota dell' Ed. di Roma.

DI TIZIANO VECCELLI. 387 stidire, infino alla sua età di circa setntasei anni (1). È stato Tiziano sanissimo fortunato (2), quant' alcun altro suo ri sia stato ancor mai; e non ha mai uto da Cieli se non favori e felicità. lla sua casa di Venezia sono stati quan-Principi, letterati e galantuomini sono suo tempo andati o stati a Venezia; rchè egli, oltre all'eccellenza dell'arte, stato gentilissimo di bella creanza e dolssimi costumi e maniere. Ha avuto in mezia alcuni concorrenti, ma di non olto valore; onde gli ha superati agelmente coll'eccellenza dell'arte, e sare trattenersi e farsi grato a' gentiluomi-

Ha guadagnato assai, perchè le sue ere gli sono state benissimo pagate; ma ebbe stato ben fatto, che in questi suoi imi anni non avesse lavorato se nou passatempo, per non scemarsi coll' opemanco buone la riputazione guadagna-i negli anni migliori, e quando la nara per la sua declinazione non tendeva imperfetto. Quando il Vasari scrittore la presente storia fu l'anno 1566. a Vezia, andò a visitare Tiziano, come suo icissimo, e lo trovò, ancorchè vecchis-

<sup>(1)</sup> Ne campo altri ventitrè e mori di peste. Nota.

Ed. di Roma.
(2) Tiziano rifiutò l'ufizio del Piombo. Vedi la ca 33. nel Tomo III. delle Lettere Pittoriche. Nota Ed. di Roma.

simo fosse, con i pennelli in mano a dipignere, ed ebbe molto piacere di vedere l'opere sue e di ragionar con esso; il quale gli fece conoscere M. Gian Maria Verdezzotti gentiluomo Veneziano (1) giovane pien di virtù amico di Tiziano ed assai ragionevole disegnatore e dipintore, come mostrò in alcuni paesi disegnati da lui bellissimi. Ha costui di mano di Tiziano, il quale ama ed osserva come padre, due figure dipinte a olio in due nicchie, cioè un Apollo e una Diana.

Tiziano adunque avendo d'ottime pitture adornato Venezia, anzi tutta Italia ed altre parti del mondo, merita essere amato ed osservato dagli artefici, e in molte cose ammirato ed imitato, come quegli che ha fatto e fa tuttavia opere degne d'infinita lode, e dureranno quanto può la memoria degli uomini illustri. Ora sebbene molti sono stati con Tiziano per imparare, non è però grande il numero di coloro che veramente si possono dire suoi discepoli; perciocchè non ha molto insegnato, ma ha imparato ciascuno più e meno, secondo che ha saputo pigliare dall'opere fatte da Tiziano. È stato con esso lui fra gli altri un Giovanni Fiam-

<sup>(1)</sup> Il Verdezzotti ha stampate alcune favole in versi con belli intagli in legno e altre opere. Nota dell' Ed. di Roma.

DI TIZIANO VECCELLI. mingo (1), che di figure così piccole, come grandi, è stato assai lodato maestro. e ne ritratti maraviglioso, come si vede in Napoli, dove è vivuto alcun tempo, e finalmente morto. Furono di man di costui (il che gli dovrà in tutti i tempi essere d'onore) i disegni dell'anotomie, che fece intagliare e mandar fuori con la sua opera l'eccellentissimo Andrea Vesalio (2). Ma quegli che più di tutti ha imitato Tiziano. è stato Paris Bordone (3), il quale nato in Trevisi di padre Trivisano e madre Veneziana, fu condotto d'otto anni a Venezia in casa alcuni suoi parenti; dove imparato che ebbe grammatica, e fattosi eccellentissimo musico, andò a stare con Tiziano, ma non vi consumò molti anni. Peiciocche vedendo quell' uomo non essere molto vago d'insegnare a' suoi giovani,

<sup>(1)</sup> Gio. di Calcar nominato dal Lomazzo. Vedi la sua vita nel Sandrart a c. 232. I disegni delle notomie, che sono nell'opere del Vesalio, sono molto stimati, e da alcuni attribuiti a Tiziano medesimo. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> L'opera d'Andrea Vesalio è intitolata: Vesalius 'Andrea Humani corporis fabrica, Basileae 1543. Nota del-L'Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> La vita di Paris Bordone su scritta dal Cavalier Ridolsi part. I. a c. 209. Egli era nobile Trevigiano; e il Ridolsi dice che stette poco con Tiziano, ma non dice il perchè, non volendo pubblicare questa cosa poco onorisica a quel grand' uomo, qual è quella di non voler comunicar ad altri le proprie virtù. Nota dell' Ed. di Roma.

**3**90 anco pregato da loro sommamente: ed: invitato con la pacienza a portarsi bene, si risolvè a partirsi, dolendosi infinitamente che di que giorni fusse morto Giorgione, la cui maniera gli piaceva sommamente, ma molto più l'aver fama di bene e volentieri insegnare con amore; che sapeva. Ma poiche altro fare non si poteva, si mise Paris in animo di volere per ogni modo seguitare la maniera di Giorgione. E così datosi a lavorare ed a contraffare dell'opere di colui, si fece tale, che venne in bonissimo credito; onde: nella cua età di diciotto anni gli fu allogata una tavola da farsi per la chiesa di S. Niccolò de' Frati minori; il che avendo inteso Tiziano, fece tanto con mezzi e favori, che gliela tolse di mano o per impedirgli che non potesse così tosto mostrare la sua virtù o pure tirato dal desiderio di guadagnare. Dopo essendo Paris chiamato a Vicenza a fare una storia a fresco nella loggia di piazza, ove si tien ragione e accanto a quella che aveva già fatta Tiziano del giudizio di Salomone (1), andò ben volentieri, e vi fece una storia di Noè con i figliuoli, che fu tenuta, per diligenza e disegno opera ragionevole e non men

<sup>(1)</sup> è andata male tanto la storia a fresco, quante il giudizio di Salomone dipinto da Tiziano. Note del-PEd. di Roma.

DI TIZIMNO YESCELLI. bella che quella di Tiziano, intanto che seno tenute amendue da chi non sa il vemond'una mano medesima. Tornato Paris a Venezia, fece a fresco alcuni ignadi a piè del ponte di Rialto; per lo qual saggio gli furono fatte fare alcune facciate di case per Venezia. Chiamato poi a Trevisi . vi fece similmente alcune facciate e altri lavori, ed in particolare molti ritratti, che piacquero assai: quello del magnifico M. Alberto Unigo, quello di M. Marco Seravalle, di M. Francesco da Ouer, e del canonico Rovere, e monsignor Alberti. Nel duomo della detta città fece in una tavola nel mezzo della chiesa ad istanza del Sig. Vicario la natività di Gesù Cristo, e appresso una resurrezione. In S. Francesco fece un'altra tavola al cavaliere Rovere, un'altra in S. Girolamo, e una in Ognissanti con variate teste di Santi e Sante, e tutte belle e varie nell'attitudine e ne'vestimenti. Fece un'altra tavola in S Lorenzo, e in S. Polo fece tre cappelle; nella maggior delle quali fece Cristo che resuscita grande quanto è il vivo, ed accompagnato da gran moltitudine d'Angeli; nell'altra alcuni Santi, con molti Angeli attorno; e nella terza Gesù Cristo in una nuvola con la nostra Donna che gli presenta S. Domenico; le quali tutte opere l'hanno fatto conoscere per valentuomo ed amorevole della sua città. In Venezia poi, dove quasi sempre

X I I Y è abitato, ha fatto in diversi tempi molte opere; ma la più bella e più notabile e dignissima di lode che facesse mai Paris, fu una storia nella scuola di S. Marco da S. Giovanni e Polo, nella quale è quando quel pescatore presenta alla Signoria di Venezia l'anello di S. Marco, con un casamento in prospettiva bellissimo, intorno al quale siede il Senato con il Doge; in fra' quali senatori sono molti ritratti di naturale vivaci e ben fatti oltre modo. La bellezza di quest'opera lavorata così bene e colorita a fresco, fu cagione che egli cominciò ad essere adoperato da melti gentiluomini; onde nella casa grande de Foscari da S. Barnaba fece molte pitture e quadri, e fra l'altre un Cristo che sceso al Limbo, ne cava i santi padri, che è tenuta cosa singolare. Nella chiesa di S. Job in Canalrejo fece una bellissima tavola, e in S. Giovanni in Bragola un'altra, ed il medesimo a S. Maria della Celeste e a S. Marina. Ma conoscendo Paris che a chi vuole essere adoperato in Venezia bisogna far troppa servitù in corteggiando questo e quello, si risolvè, come uomo di natura quieto e lontano da certi modi di fere, ad ogni occasione che venisse, andare a lavorare di fuori di quell'opere che innanzi gli mettesse la fortuna, senza averle a ire meudicando. Perchè trasferitosi con buona occasione l'anno 1538, in Francia al servizio del Re Francesco, gli fece molti

DI TIZIANO VECCELLI. ritratti di dame, ed altri quadri di diverse pitture, e nel medesimo tempo dipinse a Mgr. di Gursa un quadro da chiesa hel-Lissimo, e uno da camera di Venere e Cupido. Al cardinal di Lorena fece un Cristo Ecce Homo, e un Giove con Io, e molte altre opere. Mandò al Re di Polonia un quadro che fu tenuto cosa bellissima, nel quale era Giove con una ninfa. In Fiandra mandò due altri bellissimi quadri, una S. Maria Maddalena nell'eremo accompagnata da certi angeli. e una Diana che si lava con le sue ninfe in un fonte; i quali due quadri gli fece fare il candiano Milanese medico della , Regina Maria, per donargli a sua altezza. In Augusta fece in casa de Fucchieri molte opere nel loro palazzo di grandissima importanza per valuta di tremila scudi; e nella medesima città fece per i' Prineri grand' uomini di quel luogo un quadrone grande, dove in prospettiva mise tutti i cinque ordini d'architettura, che fu opera molto bella; ed un altro quadro da camera, il quale è appresso il cardinale d'Augusta. In Crema ha fatto in Santo Agostino due tavole, in una delle quali è ritratto il Sig. Giulio Manfrone per un S. Giorgio tutto armato. Il medesimo ha fatto molte opere in Civitale di Belluno, che sono lodate, e particolarmente una tavola in S. Maria, e un' altra in S. Giosef, che sono bellissime. In Genova mandò

**マイヤ 単 道: 17: 17:** 304 al Sig. Ottavio Grimaldo un suo ritratto: grande quanto il vivo e bellissimo, e con: esso un altro quadro simile d'una donna lascivissima. Andato poi Paris a Milano, fece nella chiesa di S. Celso in una tavola alcune figure in aria e, sotto un bellissimo paese, secondo che si dice, a istanza del Sig Carlo da Roma, e nel palazzo del medesimo due gran quadri a olio; in uno Venere e Marte sotto la rete di Vulcano. e nell'altro il Re David che vede lavare Bersabè delle serve di lei alla fonte, ed appresso il ritratto di quel Signore e quello della Sig. Paola Visconti sua consorte, e alcuni pezzi di paesi non molto grandi, ma bellissimi. Nel medesimo tempo dipinse molte favole d'Ovidio al marchese d'Astorga, che le portò seco in Ispagna. Similmente al Sig. Tommaso Marini dipinse molte cose delle quali non accade far menzione. E questo basti aver detto di Paris, il quale essendo d'anni settantacinque (1), se ne sta con sua comodità in casa quietamente, e lavora per piacere a richiesta d'alcuni Principi ed altri amici suoi, fuggendo la concorrenza e certe vane ambizioni per non essere offeso, e perchè non gli sia turbata una sua somma tran-

<sup>(1)</sup> Il Ridolfi par. I. a car. 214. pone in quest amno la morte di Paris, Nota dell' Ed. di Roma.

quilità e pace da coloro, die non vanno, (come dice egli) in verità, ma con doppier vie, malignamente, e con miuna carrità i laddove egli è avvezzo a vivere semplicemente e con una certa bontà naturalle, e non sa sottilizzare nè vivere astutamente. Ha costui ultimamente condotto un bellissimo quadro per la Duchessa di Savoja d'una Venere con Cupido che dormono, custoditi da un servo, tanto beu fatti, che non si possono lodare abbastanza (1).

Ma qui non è da tacere che quella maniera di pittura, che è quasi dismessa in tutti gli altri luoghi, si mantien viva dal Serenissimo Senato di Venezia, cioè il mussido, perciocchè di questo è stato qua si buona e principal cagione Tiziano, il

<sup>(1)</sup> Per gloria di Tiziano riporterò quel che seriva il Cav. Ridolfi a car. 162. dove parla della terza volta che Tiziano ritrasse Carlo V. Raccontasi, che nel riztrarlo gli cadde un pennello che gli fu da quello levvato; a cui Tiziano prostratosi disse: Sire, non merita cotanto onore un servo suo. A cui disse: E degno Tiziano essere servito da Cesare. L'Imperatore poi dopo averlo pagato del ritratto secondo il solito di mille scudi d'oro, lo creò Cavaliere e Conte Palatino, facendo nobile tutta la sua discendenza per diploma, di cui la copia è presso lo stesso Ridolfi. Morì di peste l'anno 1576. come ho detto, essendo d'anni 99. e gli furono celebrate solenni esequie per privilegio del Senato, sendo ia quei giorni proibito il fare i funerati per causa del contagio. Nota dell' Ed. di Roma.

quale, quanto è stato in lui, ha fatto opera sempre che in Venezia sia esercitato, e fatto dare oporate provvisioni a chi ha di ciò lavorato (1); onde sono state fatte diverse opere nella chiesa di S. Mai; co. e quasi rinnovati tutti i vecchi, e ridotta questa sorta di pittura a quell'eccellenza che può essere, e ad altro termine che ella non fu in Firenze e in Roma al tempo di Giotto, d'Alesso Baldovinetti, del Ghirlandaj, e di Gherardo miniatore; e tutto ciò che si è fatto in Venezia, è venuto dal disegno di Tiziano e d'altri eccellenti pittori, che n'hanno fatto disegni e cartoni coloriti, acciocchè l'opere si conducessero a quella perfezione, a che si veggiono condotte quelle del portico di S. Marco; dove (2) in una nicchià molto bella è il giudizio di Salomone tan-• to bello, che non si potrebbe in verità con i colori fare altrimenti. Nel medesimo luogo è l'albero di nostra Donna di mano di Lodovico Rosso, tutto pieno di sibille e profeti fatti d'una gentil maniera, ben commessa, e con assai e buon rilievo. Ma

<sup>(1)</sup> Quest' arte di presente si esercita eccellentemente solo in Roma. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> I musaici di questi portici sono in verità supendi, e tali quali li dice qui il Vasari. Nota dell'Ed. di Roma.

DI TIZIANO YECCELLI.' niuno ha meglio lavorato di quest' arte a' tempi nostri, che Valerio e Vincenzio Zuccherini Trivisani, di mano de' quali si veggiono in S. Marco diverse e molte storie, e particolarmente quella dell'Apocalisse, nella quale sono d'intorno al trono di Dio i quattro Evangelisti in forma d'animali, i sette candelabri, ed altre molte cose tanto ben condotte, che guardandole da basso pajono fatte di colori con i pennelli a olio; oltra che si vede loro in mano ed appresso quadretti piccoli pieni di figurette fatte con grandissima diligenza, intanto che pajono non dico pitture, ma cose miniate, e pure sono di pietre commesse. Vi sono anco molti ritratti di Carlo V. Imperatore, di Ferdinando suo fratello, che a lui succedette nell'Imperio, e di Massimiliano figliuolo di esso Ferdinando e oggi Imperatore. Similmente la testa dell'illustrissimo cardinale Bembo, gloria del secol nostro, e quella del magnifico . . . . fatte con tanta diligenza e unione e talmente accomodati i lumi, le carni, le tinte, l'ombre e l'altre cose, che non si può vedere meglio nè più bell'opera di simil materia. E di vero è gran peccato, che quest'arte eccellentissima del fare di musaico, per la sua bellezza ed eternità, non sia più in uso di quello che è, e che per opera de' Principi, che possono farlo, non ci si

VIT A attenda (1). Oltre a' detti, ha lavorato di musaico in S. Marco a concorrenza de Zuccheri Bartolommeo Bozzato, il quale si è portato anch' egli nelle sue opere in modo da doverne essere sempre lodato. Ma quello che in ciò fare è stato a tutti di grandissimo ajuto, è stata la presenza e gli avvertimenti di Tiziano; del quale, oltre i detti e molti altri, è stato discepolo e l'ha ajutato in molte opere un Girolamo, non so il cognome, se non di Tiziano (2).

(2) Forse questi è Girolamo Dante, che in S. Giovanni nuovo di Venezia al riferire del P. Orlandi nell'Abecedario fece la tavola de Santi Cosimo e Damiano, essendochè egli fu scolare di Tiziano (a). Nota dell' Ed.

di Roma.

Qui giace il gran Tiziano de' Veccelli Emulator de Zeusi e degli Apelli.

F. G. D.

<sup>(1)</sup> Merita di essere qui nominata con lode la Città d'Orvieto, ove pel corso non interrotto de Secoli XIV. e XV. e ne seguenti (come a giorni nostri per lopera dell' Eminentiss. Sig. Card. Antamori Vescovo) si adornò di musaico la facciata di quel Duomo, o si rifece nelle parti rovinate e disciolte. F. G. D.

<sup>(</sup>a) Fu probabilmente a motivo della peste, ché non si pensè da principio ad innalzare un monumento alla memoria di questo grand' nomo; poiche ignobil giacque, e quasi dimentico nella Chiesa de Frati in Venezia fino ai giorni nostri, ne' quali gli fu posto questo distico:

.

. . . . ,

## 

.



Tacomo Sansovino-

## DESCRIZIONE DELL' OPERE

DΙ

## JACOPO SANSOVINO SCULTORE FIORENTINO (1).

Mentre che Andrea Contucci (2) scultore dal Monte Sansovino, avendo già

(2) Vedi la vita di questo Andrea nel Tomo VIII. 2 cart. 227. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Molti ritratti abbiamo da Jacopo Sansovino; uno n' è nel chiostro della Nunziata nella storia dei Magi dipinta da Andrea del Sarto, ed è in un canto della storia, dove sono tre insieme della Corte de Magi, uno de quali è Andrea, l'altro il Sansovino, ch' è quel che guerda in faccia , e il terzo è Ajolle musico. Dell'Ajolle altrove fa menzione il Vasari. Lo ritrasse anche Santi di Tito in un gran quadro, che è nella cappella di S. Luca posta nel secondo chiostro di quel Convento. Uno fatto da Tiziano e uno dal Tintorette sono presso al Granduca in Firenze. Quel di Tiziano si trova intagliato in rame da Pietro Monaco avanti alla vita di esso Sansovino scritta con grande accuratezza e piena di erudite notizie giudiziosamente esaminate dal Sig. Tommaso Temanza impressa in Venezia nel 1752. in 4. Quivi è rappresentato più giovane che quello datoci dal Vasari. Lo stesso autore ci accerta che un altro ritratto era presso i suoi eredi, e che Litigata Litigato moglie di Jacopo, nipote per linea retta del nostro scultore, lo lasciò per testamento a Cammilla sua figliuola maritata a Matteo Tommasini. Nota dell' Ed. di Roma.

00 VIT

acquistato in Italia e in Ispagna nome dopo il Bonarroti del più eccellente scultore ed architetto che fosse nell'arte, si stava in Firenze per far le due figure di marmo, che dovevano porsi sopra la porta che volta alla Misericordia del tempio di S. Giovanni, gli fu dato a imparare l'arte della scultura un giovinetto figliuolo di Antonio di Jacopo Tatti (1), il quale aveva la natura dotato di grande ingegno e di molta grazia nelle cose che faceva. di rilievo: perchè conosciuto Andrea, quanto nella scultura dovesse il giovane venire eccellente, non mancò con ogni accuratezza insegnargli tutte quelle cose che potevano farlo conoscere per suo discepolo: e così amandolo sommamente, ed ingagnandosi con amore, e dal giovane essen-

<sup>(1)</sup> Jacopo Tatti nacque nel 1479. e il Sig. Temanza è quegli, che ce ne dà la notizia ricavata dal Necrologio del magistrato della Sanità di Venezia, dove si legge esser egli morto il di 27. di Novembre 1570. di 91. anno, donde ne risulta l'anno della nassita. Era allora Andrea tornato di Portogalio, e Jacopo quando gli fu dato per istruire nell'arte aveva 21. anno, poichè Andrea tornò di Portogallo, dopo esservi stato 9. anni, circa al 1500. nel qual tempo fu chiamato a Firenze. Per lo che è da credere che Jacopo avesse avuto altro maestro, e che quando fu dato ad Andrea, fosse franco nel disegno. Eziandio si ha, che studiò molto con Andrea del Sarto al famoso cartone di Michelagnolo; e che i suoi disegni gli fecero acquistare la grazia e la protezione di Giovanni Gaddi celebrato nelle lettere del Caro, che fu suo segretazio. Nota dell' Ed: di Roma.

do parimente amato, giudicarono i popos li, che dovesse non pure essere eccellente al pari del suo maestro, ma che lo devesse passare di gran lunga. E fu tanto. l'amore e benevolenza reciproca fra questa quasi padre e figliuolo, che Jacopo nome più del Tatta, ma del Sansovino comincio in que primi anni a essere chiamato: o così è stato e sarà sempre. Cominciando. dunque a esercitarsi, fu talmente ajutata dalla natura nelle cose che egli fece, che ancora che egli non molto studio e diligenza usasse talvolta nell' operare, si vedeva nondimeno in quello che faceva facilità, dolcezza, grazia, e un certo che di leggiadro molto grato agli occhi degliartefici; intante che ogni suo schizzo o segno o bozza ha sempre avuto una movenza, e fierezza, che a pochi scultori suole porgere la natura. Giovò anco pur assai all'uno e all'altro la pratica e l'amicizia, che nella loro fanciullezza, e poinella gioventù ebbero insieme Andrea del: Sarto e Jacopo Sansovino, i quali seguitando la maniera medesima nel disegno, ebbero la medesima grazia nel fare, l'uno nella pittura e l'altro nella scultura : perchè conferendo insieme i dubbi dell'arte. e facendo Jacopo per Audrea modelli dir figure, s'ajutavano l'uno l'altro sommamente. E che ciò sia vero, ne fa fede questo; che nella tavola di S. Francesco delle monache di via pentolini è un San-Vasari Vol. XIII.

Giovanni Evangelista (1), il quale fu ritratto da un bellissimo modello di terra che in quei giorni il Sansovino fece a concorrenza di Baccio da Montelupo; perchè l'arte di Por Santa Maria voleva fare una statua di braccia quattro di bronzo in una miochia al canto di Orsanmichele dirimpetto a cimatori, per la quale ancorachè Jacopo facesse più bello modello di terra che Baccio, fu allogata nondimeno volentieri al Montelupo per esser vecchio maestro, che al Sansovino, ancora che fosse meglio l'opera sua, sebbene era giovane; il qual modello è oggi nelle mani degli eredi di Nanni Unghero (2), che è cosa rarissima: al quale Nanni essendo amico allora il Sansovino, gli fece alcuni modelli di putti grandi di terra, e d'una figura di un S. Niccola da Tolentino, i quali furono fatti l'uno e l'altro di legno grandi quanto il vivo con ajuto del Sansovino e posti alla cappella del detto Santo nella chiesa di San Spirito. Essendo per queste cagioni conosciuto Jacopo da tutti ali artefici di Firenze, e tenuto giovane

<sup>(1)</sup> Questo S. Giovanni Evangelista è descritto mimutamente dal Bocchi a cart. 347. delle Bellezze di Firenze. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Di Nanni parla il Vasari molto nel Tom. XI. pag. 169. e altrove. Tuttavia nò il Baldinucci nè il P. Orlandi ne dicon parola. Nel tomo terzo della Lettere Pittoriche num. 159. 160. e 161. sono alcune sue lettere. Nota dell' Ed. di Roma.

DI JACQPO SANSOVINO. di bello ingegno e ottimi costumi, fu da Giuliano da S. Gallo architetto di Papa Giulio II. condotto a Roma con grandissima satisfazione sua; perciocchè piacendogli oltre modo le statue antiche che sono in Belvedere, si mise a disegnarle; onde Bramante architetto anch'eghi di Papa Ginlio, che allora teneva il primo luogo e abitava in Belvedere, visto de disegni di questo giovane, e di tondo rilievo un ignudo a giacere di terra, che egli aveva fatto, il quale teneva un vaso per un calamajo, gli piacque tanto, che lo prese a favorire, e gli ordinò che dovesse ritrarre di cera grande il Laocoonte, il quale faceva ritrarre anco da altri per gettarne poi uno di bronzo, cioù da Zaccheria Zachi da Volterra (1), Alonso Berughetta Spagnuolo (2), e al vecchio da Bologna; i quali quando tutti furono finiti, Bramante fece vederli a Raffaello Sanzio da Urbino, per sapere chi si fosse di quattro portato meglio; laddove fu giudicato avesse passato tutti gli altri di gran lunga; onde poi per consiglio di Domenico Cardinal Grimani fa a Bramante ordinato, che si dovesse far

(2) Il Sig. Tempaza ancora e altri l'hanno nominato Berughetta, Nota dell'Ediz, di Roma.

<sup>(1)</sup> Zaccheria Zachi o Zachio, come lo chiama il P. Orlandi è dal Vesari poco appresso nominato Zazii, e il Sig. Temanza lo appella Zari a car. 6. Fu amioo grande di Baccio da Montelupo e da lui imparè melto. Nota dell' Ed. di Roma.

gettare di bronzo quel di Jacopo; e così fatta la forma e gettatolo di metallo, venne benissimo; laddove rinetto e datolo al cardinale, lo tenne fin che visse non men caro, che se fosse l'antico, e venendo a morte, come cosa rarissima, lo lasciò alla Signoria Serenissima di Venezia, la quale avendolo tenuto molti anni nell'armario della sala del consiglio de' Dieci, lo donò (1) finalmente l'anno 1534. al Cardinal di Lorena, che lo condusse in Francia. Mentre che il Sansovino acquistando giori nalmente con gli studi dell'arte nome in Roma, era in molta considerazione, infermandosi Giuliano da S. Gallo, il quale lo teneva in casa in Borgo vecchio, quando parti di Roma per venire a Firenze in cesta e mutare aria, gli fu da Bramante trovata una camera pure in Borgo vecchio nel palazzo di Domenico dalla Rovere cardinale di S. Clemente, dove ancora alloggiava Pietro Perugino; il quale in quel tempo per Papa Giulio dipingeva la volta della camera di Torre Borgia: perchè avendo visto Pietro la bella maniera del Sansovino, gli fece fare per se molti modelli

<sup>(1)</sup> Il Cardinal Grimani lesció alla Repubblica solo 16. busti antichi, e un breviario ms. in cartapecora e pieno di miniature, come dice il Sig. Temanza; ende crede che il Laocconte fosse regalato al Cardinal di Lorena da qualcheduno di casa Grimani. Nota dell'Ed. di Roma.

DI JACOPO SANSOVINO. di cera, e fra gli altri un Cristo deposto di croce tutto tondo con molte scale e figure, che fu cosa bellissima (1); il quale insieme con l'altre cose di questa sorta e modelli di varie fantasie furono poi raccolte tutte da M. Giovanni Gaddi, e sono oggi nelle sue case in Fiorenza alla piazza di Madonna. Queste cose, dico, furono cagione. che'l Sansovino pigliò grandissima pratica con maestro Luca Signorelli (2) pittore Cortonose, con Bramantino da Milano, con Bernardino (3) Pinturicchio, con Cesare Cesariano, che era allora in pregio per avere comentato Vitruvio, e

<sup>(1)</sup> Questo modello nell'anno 1766, esci di casa Gaddi, e al presente è posseduto dal Sig. Ignazio Hugford già più volte nominato. Si vede che da Pietro Perugino su tanto tenato in pregio, che dope servitosene per qualche sua operazione, lo fece indorare, e fattogli fare un tabernacolo di noce, ne adornò il fondo del medesimo, ove campeggia tutto il compartimento delle figure con varj angioletti in aria e da basse con alcune figurine e cavalli in lontananza, che dal Calvario se ne tornano a Gerusalemme. Il tutto fatto gentilmente a chiaroscuro lumeggiato d'oro con somma diligenza; ma alquanto oscurato dal tempo: e non vi è da dubitare, che il dette lavoro non sia di Pietro Perugino, perché troppo ben si vede dalla manieral Per verità il peasiero di questa deposizione di Cristo con i due ladroni è fatto colle più belle considerazioni e naturali attitudini che si possano immaginare. Nota dell' Ed. di Firenze.

<sup>(2)</sup> La Vita del Signorelli è nel Tomo VI. a

cart. 349. (3) Vegyasi nel Tomo VI. pag. 239. la Vita di questo professore.

ATIV con molti altri famosi e belli ingegni di quell' età. Bramante adunque desiderando che'l Sansovino fosse noto a Papa Giulio, ordinò di fargli acconciare alcune anticaglie. Onde egli messovi mano, mostrò nel rassettarle tanta grazia e diligenza, che 'l Papa e chiunque le vide giudicò che non si potesse far meglio; le quali lodi, perchè avanzasse se stesso, spronarono di maniera il Sansovino, che datosi oltramodo agli studi, essendo anco gentiletto di complessione con qualche trasordine addosso, di quelli che fanno i giovani, s'ammalò di maniera, che fu forzato per salute della vita ritornare a Fiorenza, dove giovandogli l'aria nativa, l'ajuto d'essere giovane, e la diligenza e cura de' medici, guari del tutto in poco tempo: per lo che parve a Mess. Piero Pitti, il quale procurava allora che nella facciata, dove è l'oriuolo di mercato nuovo in Firenze, si dovesse fare una nostra Donna di marmo, che essendo in Fiorenza molti giovani valenti, e ancor maestri vecchi, si dovesse dare quel lavoro a chi di questi facesse meglio un modello. Laddove fattone fare uno a Baccio da Montelupo, un altro a Zaccheria Zazii da Volterra, che era anche egli il medesimo anno tornato a Fiorenza, un altro a Baccio Bandinelli, e un altro al Sansovino, posti in giudizio, fu da Lorenzo Credi pittore eccellente e persona di giudizio e di bontà dato l'onore e l'e-

DI JACOPO SANSOVINO. pera al Sansovino, e così dagli akri giudici artefici , e intendenti : ma sebbene gli su perciò allogata questa opera, su nondimeno indugiato tanto a provvedergli e condurgli il marmo per opera e invidia d'Averardo da Filacaja, il quale favoriva grandemente il Bandinello, e odiava il Samsovino, che veduta quella lunghezza fu da altri cittadini ordinato, che dovesse fare uno degli apostoli di marmo grandi, che andavano nella chiesa di S. Maria del Fiore: onde fatto il modello d'un San Jacopo (1); il qual modello ebbe, finita che fu l'opera, messer Bindo Altoviti, cominciò quella figura, e continuando di lavorarla con ogni diligenza e studio, la condusse a fine tanto perfettamente, che ella è figura miracolosa, e mostra in tutte le parti essere stata lavorata con incredibile studio e diligenza ne panni, nelle braccia e mani traforate e condotte con tant' arte e con tanta grazia, che non si può nel marmo veder meglio. Onde il Sansovino mostrò in che modo si lavoravano i panni traforati, avendo quelli condotti tanto sottilmente e sì naturali, che in alcuni luoghi ha campato nel marmo la

<sup>(1)</sup> La statua di S. Jacopo bellissima fu criticata, ma pienamente difesa, come si può vedere nel Riposo del Borghini, e presso il P. Richin Tem. 6. a c. 137, Nota dell' Ed. di Roma.

grossezza che il naturale fa nelle pieghe (1) e in su' lembi nella fine de' vivagni del panno: modo difficile e che vuole gran tempo e pacienza, a volere che riesca in modo, che mostri la perfezione dell'arte; la qual figura è stata nell'Opera da quel tempo che fu finita dal Sansovino fin all'anno 1565, nel qual tempo del mese di Dicembre su messa nella chiesa di Santa Maria del Fiore per onorare la venuta della Reina Giovanna d'Austria moglie di Don Francesco de' Medici Principe di Fiorenza e di Siena, dove è tenuta cosa rarissima, insieme con gli altri apostoli pure di marmo fatti a concorrenza da altri artefici come s'è detto nelle Vite loro.

Fece in questo tempo medesimo per Messer Giovanni Gaddi una Venere di marmo in sur un nicchio bellissima, siccome era anco il modello che era in casa Messer Francesco Montevarchi amico di queste arti, e gli andò male per l'inondazione del fiume d'Arno l'anno 1558. Fece ancora un putto di stoppa e un Cecero (2) bellissimo quanto si può di marmo per il medesimo Messer Giovanni Gaddi con

(a) Cioè un Cigno.

<sup>- (1)</sup> Une piege che la questa statua sopra la gamba dritta, pere che le dia disgrazia, come dice il Borghino nel Riposo a c. 124. ma quivi era un ricco panno
che scendeva fino in terra, che si ruppe nel maneggiare la detta statua. Nota dell' Ed. di Roma.

DI JACOPO SANSOVINO. molt'altre cose che sono in casa sua; e a Messer Bindo Altoviti fece fare un cammino di spesa grandissima tutto di macigno intagliato da Benedetto da Rovezzano. che fu posto nelle case sue di Fiorenza; dove al Sansovino fece fare una storia di figure piccole per metterla nel fregio di detto cammino con Vulcano e altri Dei, che fu cosa rarissima; ma molto più belli sono due putti di marmo che erano sopra il fornimento di questo cammino, i quali tenevano alcune arme degli Altoviti in mano; i quali ne sono stati levati dal Sig. Don Luigi di Toledo, che abita la casa di detto Messer Bindo, e posti intorno a una fontana nel suo giardino in Fiorenza dietro a' frati de' Servi. Due altri putti pur di marmo di straordinaria bel-Tezza sono di mano del medesimo in casa Gio. Francesco Ridolfi, i quali tengono similmente un' arme; le quali tutte opere feciono tenere il Sansovino da tutta Fiorenza e da quelli dell'arte eccellentissimo e grazioso maestro. Per lo che Giovanni Bartolini avendo fatto murare nel suo giardino di Gualfonda una casetta, volle che il Sansovino gli facesse di marmo un Bacco giovinetto quanto il vivo: perchè dal Sansovino fattone il modello, piacque tanto a Giovanni, che fattogli consegnare il marmo Jacopo lo cominciò con tanta voglia, che lavorando volava con le mani e con l'ingegno. Studiò, dico, quest' opera di ma-

410 niera per farla perfetta, che si mise a ritrarre dal vivo, ancorche fosse di verno. un suo garzone chiamato Pippe del Fahbro, facendolo stare ignudo buona parte del giorno; il quale Pippo sarebbe riuscito valent' nomo, perche si sforzava com ogni fatica d'imitare il maestro; ma o fesse lo stare nudo e con la testa scoperta in quella stagione, o pure il troppo studiare e patir disagi, non fu finito il Bacco, che egli impazzò in sulla maniera di fare l'attitudini, e lo mostro, perchè un giorno che pioveva dirottamente chiamando il Sansoviuo Pippo ed egli non rispondendo, lo vide poi salito sopra il tetto in cima d'un cammino ignudo che faceva l'attitudine del suo Bacco. Altre volte pigliando lenzuola o altri panni grandi, i quali begneti se gli recava addosso all'ignudo, come fosse un modello di terra o cenci, e acconciava le pieghe, poi salendo in certi luoghi strani, e arrecandosi in attitudiai or d'una or d'altra maniera di profeta, d'apostolo, di soldato o d'altro. si faceva ritrarre, stando così lo spazio di due ore senza savellare, e non altrimenti che se fesse stato una statua immobile. Molte altre simili piacevoli pazzie fece il povero Pippo; ma sopra tutto mai non si potè dimenticare il Bacco che aveva fatto il Sansovino, se non quando in pochi anni si morì. Ma tornando alla statua, condotta che fu a fine fu tenuta la più

DI JACOPO SANSOVINO. bell' opera che fosse mai fatta da maestro moderno; attesochè'l Sansovino mostrò in essa una difficoltà non più usata nel fare spiccato intorno un braccio in aria, che tiene una tazza del medesimo . marmo traforata tra le dita tanto sottilmente, che se ne tien molto poco, oltre che per ogni verso è tanto ben disposta e accordata quella attitudine e tanto ben proporzionate e belle le gambe e le braccia attaccate a quel torso, che pare nel vederlo e toccarlo molto più simile alla carne; intanto che quel nome ch'egli ha da chi lo vede se gli conviene, e ancor molto più. Quest' opera, dico, finita che fu, mentre che visse Giovanni, fu visitata in quel cortile di Gualfonda da tutti i terrazzani e forestieri e molto lodata. Ma poi essendo Giovanni morto, Gherardo Bartolini suo fratello la donò al Duca Cosimo, il quale, come cosa rara, la tiene nelle sue stanze con altre bellissime statue che ha di marmo (1). Fece al detto Gio-

<sup>(1)</sup> Questa singolarissima statua il di 12. Agosto dell'anno 1762, con gran perdita dell'arte è universal dolore degl'intendenti restò ridotta in piccoli pezzi è quasi calcinata nell'incendio scopertosi circa due ore dopo il mezzo giorno in quel braccio di Cerritojo della Real Galleria Medicea, cerrispondente sopra la Zecca, nel qual perirono alcuni busti e varie preziosissime statue antiche, oltre il celebre Cignale e il gruppo del Laccoonte di Belvedere, copia maravigliosa di Baccio Bandinelli. Manco male, che la detta statua del San-

VIT A vanni un crocifisso di legno molto bello che è in casa loro, e molte cose antiche, e di man di Michelagnolo. Avendosi poi l'anno 1514. a fare un ricebissimo apparato in Fiorenza per la venuta di Papa Leone X fu dato ordine dalla Signoria e da Giuliano de' Medici che si facessero molti archi trionfali di legno in diversi luoghi della Città. Onde il Sansovino non solo fece i disegni di molti, ma tolse in compagnia Andrea del Sarto a fare egli stesso la facciata di S. Maria del Fiore tutta di legno, e con statue e con istorie e ordine d'architettura, nel modo appunto che sarebbe ben fatto che ella stesse per torne via quello che vi è di componimento e ordine Tedesco. Perchè messovi mano (per non dire ora alcuna cosa della coperta di tela che per S. Giovanni e altre feste solennissime soleva coprire la piazza di S. Maria del Fiore e di esso S. Gio-

sovino e il bellissimo Cignale antice furono alcuni anna avanti a istanza del fu Senator Carlo Ginori formati da Gaetano Traballesi diligentissimo professore in tal arte, ende se ne vedono i getti per riprova della loro prodigiosa bellezza. Il Bacco vedesi intagliato in rame mel Tom. III. del Museo Fiorentino tav. 54., e il Cignale è alla tavola 69. Il medesimo Traballesi ha fin ora con ammirabile industria lrestaurato in quest' amono 1763. oltre il Laocoonte e il Cignale, anche il Bacco del Sansovino, il quale nonostante la scorta del suo getto sembrava operazione affatto impossibile. Nota dele l' Ed. di Firense.

vanni, essendosi di ciò in altro luogo favellato abbastanza (1)), dico che sotto queste tende aveva ordinato il Sansovino la detta facciata di lavoro Corintio, e che fattala a guisa d'arco trionfale, aveva messo sopra un grandissimo imbasamento da ogni banda le colonne doppie con certi nicchioni fra loro pieni di figure tutte tonde che figuravano gli apostoli, e sopra erano alcune storie grandi di mezzo rilievo finite di bronzo di cose del vecchio Testamento, alcune delle quali ancora si veggiono lung' Arno in casa de' Lanfredini. Sopra seguitavano gli architravi, fregi e cornici che risaltavano, e appresso varje bellissimi frontespizi. Negli angoli poi degli archi nelle grossezze e sotto erano storie dipinte di chiaroscuro di mano d'Andrea del Sarto e bellissime. E insomma quest' opera del Sansovino fu tale, che veggendola Papa Leone, disse che era un peccato che così fatta non fosse la vera facciata di quel tempio, che fu cominciata da Arnolfo Tedesco. Fece il medesimo Sansovino nel detto apparato per la venuta di Leone X. oltre la detta facciala, un cavallo di tondo rilievo (2) tutto di terra e cimatura sopra un basamento mu-

<sup>(1)</sup> Vedi il Tom. VI. a cur. 59. 60. 61. (2) Fu eretto questo cavallo sulla piazza di S. Mazia Novella. Nota dell' Ed. di Roma.

\* 1 7 A rato in atto di saltare e con una figurar sotto di braccia nove; la quale opera fu fatta con tanta bravura e fierezza, che piacque e fu molte lodata da Papa Leene, onde esso Sansovino fu da Jacopo Salviati menato a baciare i piedi al Papa che gli fece molte carezze. Partito il Papa di Firenze e abboccatosi a Bologna con il Re Francesco I. di Francia, si risolvè tornarsene a Firenze. Onde fu date ordine al Sansovino che facesse un arco trionfale alla porta Sangallo; onde egli non discordando punto da se medesimo, lo condusse simile all' altre cose che aveva fatte, cice bello a maraviglia pieno di statue e di quadri di pitture ottimamente lavorati. Avende poi deliberato Sua Santità che si facesse di marmo la facciata di S. Lorenzo, mentre che s'aspettava da Roma Raffaello da Urbino e il Bonarroti, il Sansovino d'ordine del Papa fece un disegno di quella, il quale piacendo assai, ne fu fatto fare da Baccio d'Agnolo un modello di legno bellissimo: e intanto avendone fatto un altro il Bonarroti, fu a lui e al Sansovino ordinato che andassero a Pietrasanta : dove avendo trovati molti marmi, ma difficili a condursi, perderono tanto tempo.

che tornati a Firenze, trovarono il Papa partito per Roma. Perchè andatigli amendue dietro con i loro modelli ciascuno da per se, giunse appunto Jacopo quando il modello del Bonarroti si mostrava a Sua

DI JACOPO SANSOYINO. Santità in Torre Borgia. Ma. non gli venne fatto quello che si pensava, perciocche dove credeva di dovere almeno sotto Michelagnolo far parte di quelle statue che andavano in detta opera, avendogliene fatto parole il Papa e datogliene intenzione Michelagnolo, s'avvide giunto in Roma che esso Bonarroti voleva esser solo. Tuttavia essendosi condetto a Roma, per nontornarsene a Fiorenza in vano, si risolve fermarsi in Roma e quivi attendere alla scultura e architettura: e così avendo tolta a fare per Gio. Francesco Martelli Fioreutino una nostra Donna di marmo maggiore del naturale, la condusse bellissima col putto in braccio (1), e fu posta sopra un altere dentro alla porta principale di Sant' Agostino quando s'entra a man ritta; il modello di terra della quale statua donò al priore di Roma de'Salviati, che lo pose in una cappella del suo palazzo sul canto della piazza di S. Piero al principio. di Borgo nuovo. Fece poi non passò molto. per la cappella che aveva fatta fare il reverendissimo Cardinale Alborense nella Chiesa degli Spagnuoli in Roma sopra l'altare una statua di marmo di braccia 4. oltramodo lodatissima d'un S. Jacopo, il

<sup>(1)</sup> Fu tanto l'applauso e la stima che il pubblico fece di questo gruppo, che in lode di esse fu stampato un libro di poesie. Note dell' Ed. di Roma.

Essendosi in questo tempo col favore di,

<sup>(1)</sup> Scambia qui il Vasari, poiche Pontemolle è sulla via Cassia o Flaminia opposta diametralmente all'Appia. Note dell' Ed. di Roma.

Papa Leone levato su la nazione Fiorentina a concorrenza de' Tedeschi e degli Spagnuoli e de Francesi, i quali avevano chi finito e chi cominciato in Roma le chiese delle loro nazioni, e quelle fatte adornare e cominciate a uffiziare solennemente. aveva chiesto di poter fare ancor essa una chiesa. Di che avendo dato ordine il Papa a Lodovico Capponi allora Consolo della nazione, fu deliberato che dietro Banchi al principio di strada Giulia in sulla riva del Tevere si facesse una grandissima chiesa e si dedicasse a S. Giovanni Battista. la quale per magnificenza, grandezza, spesa, ornamenti e disegno quelle di tutte l'altre nazioni avanzasse. Concorrendo dunque in fare disegni per quest' opera Raffaello da Urbino, Antonio da Sangallo, e Baldassarre da Siena, e il Sansovino, veduto che il Papa ebbe i disegni di tutti, lodò come migliore quello del Sansovino. per avere egli oltre all'altre cose fatto su' quattro canti di quella chiesa per ciascuno una tribuna e nel mezzo una maggiore tribuna simile a quella pianta che Sebastiano Serlio pose nel suo secondo libro di architettura. Laonde concorrendo col volere del Papa tutti i capi della nazione Fiorentina, con molto favore del Sansovino si cominciò a fondare una parte di questa chiesa lunga tutta 22. canne. Ma non vi essendo spazio e volendo pur far la facciata di detta chiesa in sulla dirittura

Vasari Vol. XIII.

VI.TA delle case di strada Giulia, erano necesaitati entrare nel fiume del Tevere almeno quindici canne, il che piacendo a molti per esser maggior spesa e più superba il fare i fondamenti nel fiume, si mise mano a farli, e vi spesero più di quarantamila scudi, che sarebbono bastanti a fare la metà della muraglia della Chiesa. Intanto il Sansovino che era capo di questa fabbrica, mentre che di mano in mano si fondava, cascò, e fattosi male d'importanza si fece dopo alcuni giorni partare a Fiorenza per curarsi, lasciando a quella cura, come s'è detto, per fondare il resto Antenio da Sangallo; ma non ando molto, che avendo per la morte di Leone (1) perduto la nazione un appoggio sì grande eun principe tanto splendido, si abbandonò la fabbrica per quanto durò la vita di Papa Adriano VI. Poi creato Clemente, per seguitare il medesimo ordine e disegno fu ordinato che il Sansovine ritornasse e seguitasse quella fabbrica nel medesimo

<sup>(1)</sup> Intorno a questo tempo, cioè nel 1521. nacque al Sansovino un figliuolo maschio, che fu battezzato in S. Eustachio, e fu sno compare Gio. Masia del Monte, che fu poi Ginlio III. e gli pose nome Francesco, celebre per la sua letteratura. Ebbe anche una figliuo-la per nome Alessandra mariana a Clemente di Girolamo da Empoli. Il Sig. Temanza fondato sopra forti conghietture li crede ambedue naturali. Di che si vegga una sua nota ella vita del Sansovino a cart. 12. Nota dell' Ed. di Roma.

DI JAGOPO SANSOVINO. modo che l'aveva ordinata prima; e così fu rimesso mano a lavorare, e intanto egli prese a fare la sepoltura del cardinale d'Aragona e quella del cardinale Aginense, e fatto già cominciare a lavorare i marmi per gli ornamenti e fatti molti modelli per le figure, aveva già Roma in poter suo e faceva molte cose per tutti quei Signori importantissime, quando Dio per castigo di quella città e per abbassare la superbia degli abitatori di Roma permise, che venisse Borbone coll'esercito a' sei giorni di Maggio 1527. e che fosse maesso a sacco, e ferro e fuoco tutta quella città, nella quale rovina, oltre a molti altri begl'ingegni che capitarono male, fu forzato il Sansovino a partirsi con suo gran danno di Roma ed a fuggirsi in Venezia per indi passare in Francia a' servigj del Re, dove era già stato chiamato. Ma trattenendosi in quella città per provvedersi molte cose, che di tutte era spogliato, e mettersi a ordine, fu detto al principe Andrea Gritti (1), il quale era

<sup>(</sup>t) In queste Vite scritte dal Vasari a pezzi e a becconi, mon andanti, ma a tempo a tempo, e sempre accresciute, secondo che gli venivano le notizie, sono scorsi molti errori di cronologia. Uno ne è qui avvertito dal Sig. Temanza a cart. 13. [Il Cardinal Grimani morì il dì 27. d'Agosto del 1523., onde bisogna dire che altro personaggio proponesse il Sansovino al Doge Gritti, e forse qualcuno della Casa Grimani, e che per

molto amico alle virtù, che quivi era Jacopo Sansovino; onde venuto in desiderio di parlargli, perchè appunto in que' giorni Domenico Cardinale Grimani gli aveva fatto intendere che il Sansovino sarebbe stato a proposito per le cupole di S. Marco lor chiesa principale, le quali e dal fondamento debole e dalla vecchiaja e da esser male incatenate erano tutte aperte e minacciavano rovina (1), lo fece chiamare; e dopo molte accoglienze e lunghi ragionamenti avuti gli disse, che voleva, e ne lo pregava, che riparasse alla rovina di que ste tribune; il che promise il Sansovino di fare e rimediarvi : e così preso a fare quest' opera, vi fece metter mano (2); e

errore vi sia stato aggiunto quel titolo di Cardinale. Si potrebbe anche dire che il Sansovino andasse due volta a Venezia, una nel 1523. o poco innanzi, e una del 1527. come ha sospettato il Sig. Temanza. Ma avendo il Sansovino operato in Roma e in Firenze ne pontificati di Leone X. e di Clemente VII. che fu eletto il di 19. Novembre del 1523. non si comprende, come potesse essere in Venezia e attendervi a un lavoro di tanta importanza e di tanta durata, come il riparar le cupole di S. Marco. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Erano circa a So. anni, che si reggevano sui puntelli. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Non fu messo mano a questa reparazione, se non nel 1529, onde si rende molto verisimile, che alla morte di Leon X. che segui il di r. di Dicembre 1521, il Sansovino, come fecero gli altri letterati ed eccellenti artefici, se se andasse via di Roma, e si refugiasse a Venezia, ma che non allora gli fosse commessa la detta riparazione delle cupole. Eletto poi Clemente VII. nas-

accomodato tutte l'armadure di dentro e fatto travate a guisa di stelle, puntellò nel cavo del legno di mezzo tutti i legni che tenevano il cielo della tribuna, e con cortine di legnami le ricinse di dentro in guisa, che poi di fuora e con catene di ferro stringendole e rifiancandole con altri muri, e disotto facendo nuovi fondamenti a' pilastri che le reggevano, le fortificò ed assicurò per sempre. Nel che fare fece stupire Venezia e restare soddisfatto (1) non pure il Gritti, ma, e che fu più, a quel Serenissimo Senato rende tanta chiarezza della virtù sua, che essendo (finita l'ope-

zionale del Sansovino, come molti altri, così tornassa a Roma il nostro Jacopo, e vi stesse fino al Sacco di questa città; e allora tornato a Venezia, gli fosse appoggiata quella difficile e gelosa impresa. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(1)</sup> Resto tanto soddisfatto, che essendo morto mas stro Buono proto o architetto della Procuratia di sopra, fu dichiarato Proto il Sansovino con provvisione di 80. scudi l'anno, e ciò fu il di 7. d'Aprile del 1529. come appare della patente riportata dal Signor Temanza alla chiesa ducale di S. Marco, al campanile, alla piazza, e alle fabbriche pubbliche adiacenti a detta chiesa, fuori che il palazzo ducale, a tutte le badie, agli spedali e ospizi, che sono di juspadronato della medesima chiesa; il che accenna brevemente il Vasart e occuramente. Nell'anno seguente a'25. di 'Maggio gli fu accresciuto lo stipendio fino a 120. scudi annui, e mell'anno stesso a'20. di Novembre gli furono aggiunti altri 60. scudi alla consueta provvisione de' protomastri suci antecessori. Nota dell' Ed, di Roms.

242 ra) morto il protomaestro de' Signori Procuratori di S. Marco, che è il primo luogo che danno quei Signori agl'ingegneri ed architetti loro, lo diedero a lui con la casa solita e con provvisione assai conveniente; laddove accettatolo il Sansovine ben volentieri, e fermato l'animo, divenne capo di tutte le fabbriche loro con suo onore e comodo. Fece dunque primieramente la fabbrica pubblica della zecca, la quale egli disegnó e sparti dentro con tanto ordine e comodità per servizio e comodo di tanti manifattori, che non è in luogo nessuno un erario tanto bene ordinato nè con maggior fortezza di quello, il quale adornò tutto con ordine rustico molto bello; il quale modo non si essendo usato prima in quella Città, rendè maraviglia assai agli uomini di quel luogo. Perlochè conosciuto l'ingegno del Sansovino essere per servizio di quella Città atto a ogni loro bisogno, lo feciono attendere molti anni alle fortificazioni dello Stato loro. Nè passò molto, che seguitò per ordine del Consiglio de' Dieci la bellissima e ricchissima fabbrica della libreria di S. Marco incontro al palazzo della Signoria (1) con tanto ordine d'intagli, di cor-

<sup>(1)</sup> Nel fare questa fabbrica rovinò la volta, la qual disgrazia gli ebbe a far perdere la reputazione, e la grazia del Senato, ma questo come prudente,

X

拯

Ē

li

Ŀ

nici, di colonne, capitelli, e mezze figure per tutta l'opera, che è una maraviglia; e tutto si è fatto senza risparmio niuno di spesa; onde costa infino a oggi cento cinquantamila ducati, tenuto molto in pregio in quella Città per essere piena di ricchissimi pavimenti, di stucchi, e di storie per le sale di quel luogo, e scale pubbliche adornate di varie pitture, come s'è ragionato nella vita di Battista Franco: oftre a molte altre belle comodità e ricchi ornamenti che ha nella entrata della porta principale, che rendono e maesta e grandezza, mostrando la virtù del Sansovino; il qual modo di fare fu cagione. che in quella Città, nella quale infino allora non era entrato mai modo se non di fare le case e i palazzi loro con un medesimo ordine, seguitando sempre ciascuno le medesime cose con la medesima misura e usanza vecchia, senza variare, secondo il sito che si trovavano, o secondo la comodità, su cagione, dico, che si cominciassero a fabbricare con nuovi disegni e migliore ordine le cose pubbliche

avendo conosciuto non aver egli colpa in questo ima pensato accidente, non solo non glielo imputò a manicanza, ma l'onorò e premiò, come pare che si race colga da due lettere di Pietro Aretino, che sono riportate nel tomo 3. delle Pittoriche al num. 58. 4 64. Nom dell' Ed, di Roma.

e le private (1). Ed il primo palazzo che facesse, fu quello di Messer Giorgia Cornaro, cosa bellissima e fatta con comodi ed ornamenti condecenti, di spesa di scudi arttentamila. Da che mosso un altro Gentiluomo da Ca Delfino, ne fece fare al Sansovino un altro minore con spesa di trentamila scudi, lodatissimo e bellissimo; e dopo fece quello del Moro con spesa di 20. mila scudi, che fu similmente molto lodato; ed appresso molti altri di minore spesa nella Città e nel contado; intanto che si può dire, quella magnifica Città oggi per quantità e qualità di sontuosi e bene intesi edifizi risplendere ed essere in questa parte quello ch'ell'è per ingegno, industria e virtù di Jacopo Sansovino, che perciò merita grandissima laude, essendo con queste opere stato cagione che i Gentiluomini Veneziani hanno condotta l'architettura moderna nella loro Città; perciocchè non solo vi si è fatto quello che è passato per le sue mani, ma melte, anzi infinite altre cose che sono state condotte da altri maestri, che là sono

<sup>(1)</sup> Il Ch. Sig. Temanza nell' Avviso ai Lettori premesso alla vita di questo artefice da esso pubblicata dice
che questa del Vasari è tronca e dimezzata in maniera,
che appena vi si scorgono leggieri notizie delle molte opere
da esso fatte in Venezia: ma siccome le più interessanti
già si trovano inserite nelle note dell' edizioni preces
denti, tralasceremo di ragionarne. F. G. D.

andati ad abitare e hannovi magnifiche cose operato (1). Fece ancora Jacopo la fabbrica della loggia della piazza di S. Marco, d'ordine Corintio, che è a piedi del campanile di detto San Marco, con ornamento ricchissimo di colonne, e quattro nicchie, nelle quali sono quattro figure grandi quanto il naturale di bronzo, e di somma bellezza: e fu quest'opera quasi una bellissima basa al detto campanile, il quale è largo da piè una delle facce piedi 35, che tanto in circa è l'ornamento del Sansovino, ed alto da terra fino alla cornice, dove sono le finestre delle campane, piedi 160. Dal piano di detta cornice fin all' altra disopra, dove è il corridore, sono piedi 25., e l'altro dado disopra è alto piedi 28. e mezzo, e da questo piano del corridore fino alla piramide, pigna o punta che se la chiamino, sono piedi 60.; in cima della quale punta il quadricello, sopra il quale posa l'angiolo, è alto piedi sei, e il detto angiolo che gira è alto dieci piedi; di maniera che tutta l'altezza viene ad essere piedi 292. Diede ancora il disegno e condusse per la scuola ovvero fraternita e Compagnia della

<sup>(1)</sup> Si vegga la lettera di Pietro Aretino scritta al Sansovino, che è la 25. del tom. 3. delle Lettere Pittoriche. Nota dell' Ed. di Roma.

426 Misericordia (1), la fabbrica di quel lucgo grandissima e di spesa di 150, mila scudi. Rifece la Chiesa di S. Francesco della Vigna (2), dove stanno i Frati de' 200coli, opera grandissima e d'importanza. Nè per questo, mentre che ha atteso a tante fabbriche, ha mai restato, che per suo diletto non abbia fatto giornalmente opere grandissime e belle di scultura, di marmo e di bronzo (3). Sopra la pila dell'acqua santa ne' Frati della Ca grande è di sua mano una statua fatta di marmo per un S. Giovanni Battista molto bella e Iodatissima. A Padova alla cappella del Santo è una storia grande di marmo di

<sup>(1)</sup> Nel 1532. fu preso per architetto della nuova fabbrica della scuola della Misericordia, cominciata fin dall'anno 1508. sotto la direzione di Pietro e Giulio Lombardi sul modello d'Alessandro Lombardo. Questa fabbrica è descritta dal Sig. Temanza a c. 18. Nota dell'Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Fu cominciata circe all'anne 1535. ma la facciata fu fatta col disegno del Palladio, come dice lo stesso Temanza, ma nel Forestiero Illuminato a c. 124. al trova, che fu propriamente cominciata il di 15. di Agosto del detto anno sotto gli auspioj del doge Andrea Gritti, e in suo onore fu battuta una medaglia col disegno di questa chiesa per rovescio. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Da una lettera dell'Aretino scritta da Venezia al Duca di Mantova a' 6. d'Agosto del 1527. che è nel Tom. V. a c. 13. si ricava che il Sansovino aveva scolpito una bellissima Venere per quel Duca, della quale non fa menzione il Vasari. Nota dell'Ediz. di Roma,

7

(t) Giova qui ad onore di questo eccellente maestro osservare, che sebbene questa Cappella fosse principiata fin dall'anno 1500. colla soprintendenza di Gio. Minello de Bardi Padovano, in seguito pero ne ebbero la direzione Jacopo Sansovino e Gio. Maria Falconetto Veronese, e principalmente il primo, che ordinò i più mobili ornamenti di detta Cappella di S. Antonio. La facciata è di marmi scelti, come l'interno di essa in molte parti. I due pilastri agli angoli del parapetto sono ornati di bassorilievo per opera di Matteo Allio Mi-Ranese e di Girolamo Pironi Vicentino, i quali vi scolpirono i loro nomi. In nove compartimenti intorno all'altare del Santo sono espressi di mezzo rilievo in marmo scelto di Carrara le principali azioni del medesimo; e primieramente quella, quando passò dall' Urdine de Canonici Regolari a quello dei Minori di S. Francesco: la quale storia fu eseguita da Antonio Minello Padovano. Segue il miracolo della donna procipitata dal marito giù dal balcone e da esso armato di pugnale già già vicina ad essere trafitta, se non fosse stata dal Santo liberata. Questo fatto pieno di espressione ci presenta un nuevo scolare del Sansovino, che fu Paolo da Firenze detto Pelucca, a cui nulla manca per andar del pari col maestro, se non un fare un po'più grandioso e sciolto. Viene dipoi la storia del padre del Santo condannato in Lisbona a morte, benchè innecente, magistralmente condotta da Girolamo Campagna Veconese, il quale vi scolpi il proprio nome sotto. La seguente storia della giovane affogata e dal Santo restituita in vita è opera del Sansovino, meritamente lodata dagli artefici e dagli amatori delle belle Arti. Nella quinta ebber mano Danese Cataneo da Carrara, che mon prima di ultimarla le Girolamo Campagna Veronese. Ognuno si compiace nel vedere gli affetti delle persone introdotte in questo quadro così bene espressi, e par di vedere e di entrare a parte delle lore premu-

re nel vedere risuscitato il nipote del Santo affogato miseramente. Il cuore dell'avaro trovato in mezzo al suo tesoro dopo la morte di lui è il soggetto della sesta storia, scolpita da Tullio Lombardo l'anno 1525. Questo artefice scolp) anche la settima rappresentante il giovine disgraziato, che avendo dato un calcio alla madre, si tagliò il piede e gli fu dal Santo perfettamente risanato. Nell'ottava rappresentasi Aleardino, che gittendo furiosamente dal balcone un bicchiero di vetro sopra un sasso, disse che allora crederebbe alla santità di Antonio, qualora il bicchiero non si rompesse; per confonder il quale incredulo permise Iddio, che non solamente non si rompesse il vetro, ma che dall'urto si spezzasse il sasso sottoposto. Vi ebber mano co' loro scalpelli Zuan Maria da Pados e Zulian Fornasero. Nell'ultima Antonio Lombardo espresse il bambino. che al comendo del Santo sciolse la lingua prodigiosamente a manifestar l'innocenza della madre, accusata dal sospettoso genitore. Molte opere vi sono intorno a questa Cappella e nell'altre di Tiziano Aspetti Padovàno, di Filippo Parodi Genovese, del Sanmicheli, di Donatello, di Vellano da Padova, di Andrea Riccio, il quale con incredibile pazienza condusse il getto in bronzo del candelabro posto a lato dell'altar maggiore. Ma di tutte queste e delle molte altre rare opere, che adornano questo Tempio e gli altri luoghi così sacri come profani della nobilissima Città di Padova, tralascerem di parlare, restringendoci ad accenpare gli stupendi chiariscuri, che adornano il Chiostro maggiore di S. Giustina, e che fanno cornice e scompartimento alle storie della vita di S. Benedetto dipinte da Bernardo Parentino circa il 1494., ma guaste dall'in-temperie e malamente ristorate. Dodici egli ne fece; i rimanenti sono opera di Girolamo Campagnola. E non serà mai abbastanza commendato il coraggio del Signor Francesco Mengardi, il quale con diligenza grandissima affaticossi e si affatica per salvare dal-

DI JACOPO SANSOVINO. Marte, mostrando le forze che ha in terra e in mare quella Serenissima Repubblica (1). Fece una bellissima statua d'un

la totale rovina que bei fregi, incidendoli in rame. F. G. D.

(1) Essendo il Sansovino sopravvissuto melti anni all'edizione seconda di queste Vite fatta dal Vasari, questi non potette dir molte cose che fece il Sansovino o che gli accaddero dipoi, o forse anche non vennero a sua notizia, onde io le anderò qui aggiungendo, cavandole da varj autori, ma specialmente dalla vita del lodato Sig. Temanza. Primieramente trovo nella vita di Benvenuto Cellini a c. 102. che il Sansovino chiamò a Venezia Niccolò detto il Tribolo ch' era stato suo scolare, della quale chiamata il Vasari non ha fatto parola neppur nella vita del Tribolo, benchè questi morisse nel .550. come si legge nel Vasari a c. 224. del Tom. XI. cioè 18. anni avanti che il Vasari pubblicasse di nuovo la sua opera. Vedi quel che abbiamo riferito di ciò al fine della vita dello stesso Tribolo a pag. 227. 228. del Tom. XI. Tralle lettere scritte a Pietro Aretino ve n'ha una al lib. I. a c. 167. del Vergerio in data dell' anno 1534, nella quale dice d'aver tenuto ricordato al Cardinale di Trento il Sansovino, acciocchè si valesse di lui nella fabbrica d'un palazzo, che il Cardinale meditava di fare. Se poi egli si servisse di lui per questo edifizio, anche il Sig. Temanza resta dubbio. Cita bensì la vita del Palladio di Giuseppe Gualdo, che per anco si trova manoscritta presso di se, dove si legge che il Palladio fu chiamato dal Sig. Cardinale di Trento per far il suo palazzo in detta Città, dal che par che si raccolga, che il Sarsovino non v'ebbe mano. Circa a questi tempi fece il Sansovino tre getti di bronzo che rappresentano un miracolo di San Masco nel cacciar i demonj, i quali getti sono nella cappella ducale di San Marco, a quali posteriormente ne fece tre altri per accompagnare i primi. Fece anche i disegni delle belle tarsie, che adornano le spalliere de banchi di detta cappella. Fu richiesto dalla repubblica Fiorentina, come si raccoglie da una lettera scritta all' Aretino, ch' è tra le lettere mandate al medesimo tom. I. a c. 346.,

di for la statua di chi le aveva renduta la libertà con la morte del Duca Alessandro, ma egli non volle adorire alte une richieste. Nel fabbricare la libreria d'ordine Derico incontrò o finse d'incontrare una difficoltà sul cantone della fabbrica nello spartire le metôpe secondo le regole degli antichi e di Vitruvio, e la propose a tutti gli architetti d'Italia, che diedero fuori le loro risoluzioni di questa questione, ed egli poi coll'opera la sciolse secondo il suo parere. Questa questione è dottamente narrata con più distinzione dal Sig. Temanza, dove si potrà vedere a car. 22. e da. Francesco Sansovino figlinolo del nostro Jacopo nella sua Venesia libr. 8. a c. 113. e da Antonio Labacco a c. 19. e dallo Scamozzi part. 2. lib. 6. cap. 7. che non è persuaso della difficoltà immaginata dal Sansovino, e non approva il suo ripiego. Fece un disegno d'un baldacchino d'argento per Solimano Imperatore de Turchi, ma non ebbe effetto, stante la morte del Bassa Ibraim. Scolpt una Santa Caterina e la dono al suo caro Aretine, che corrispose a questo stimabil dono, con uno assai buon Sonetto. L'Aretino poi la dono al Marchese del Vasto. Ornò con una bella loggia una facciata del campanile di S. Marco, con intenzione di seguitare a for lo stesso ad ogni facciata. In Venezia si chiama la Lozzetta, che è una cosa al maggior segno magnifica sì per l'eccellenza del disegno e sì per la copia e rarità de marmi e si per le statue di bronzo in buon numero. I Canonici, che allosa abitavano l'isola di S. Spirito, si prevalsoro dell'opera del Sansovino a fare il coro e la faccieta, che rispende sulla laguna, e ciò fu circa il 1543. Lo stesso fece Gio. Delfino nell' edificare da fondamenti il suo grandioso palazzo sul canale grande presso S. Salvatore, che riusci una delle più singolari fabbriche di Venezia, specialmente per ko cortile e le scale e la facciata. Fu posta una tassa dal Senato sopra la testa di tutti gli abitanti di Venezia. senze eccettuar nessuno. Unicamente fu eccettuato Tiuno e metzo per mettere a un pergamo con istorie di quello Evangelista, tenute molto in pregio per la varietà loro; e so-

ziano, a al Sansevino fu accresciuto 20. scudi di provvisione per quanto sarebbe durata la imposizione, che di tanto era stato tassato il Sansovino. Queste due esemplari esenzioni fatte con tanta prudenza da quel sapientissimo Senato insegnano, quanto importi alla Repubblica il far gran conto degli artefici eccellenti e degli uomini dotti, il che non si capisce da tutti. Nel 1532. soprintese alla fabbrica della scuola della Misericordia, dove non potè eseguire i suoi disegni per gli contrasti oh' ebbe so' presidenti di quella scuola, particolarmento perchè egli voleva farla in volta, ed essi la vollero in palco, e così finalmente fu fatta l'anno 1544.-Il Cavalier Carlo Ridosfi nelle Vite de Pittori Veneti part. L a c. 158. dice, che Tiziano dipinse una testa di S. Gio. Battista nel bacile, ricopiandola da una di marmo intagliata dal Sansovino. Ciò ridonderebbe in un distintissimo onore del nostro artefice, ma divien men considerabile dal riflettere, che l'Aretino, Tiziano e I Sansovino erano, come si suol dire tre anime in un nocciolo, cotanto era tra loro stretta l'amicizia. Ma di più non è certo il fatto, anzi da una lettera dell'Arctino Tom. 3. a c. 137. si raccoglie che il Sansovino ricavò la detta testa da una pittura di Tiziano. Di più il Sansovino ricavo non la testa di S. Giovanni, ma quella del Signor Giovanni de' Medici celebre Capitano; e si può vedere da queste parole, che soggiunge l'Aretino : imperocchè egli, che operò tanto con le mani armigere ec. il che non si adatta al S. Precursere di Cristo. Vedi il T. 3. lett. 46. delle Pittoriche. Vedi anche la lettera 53. e il Vasari poce addietro, dovo dice che Tiziano ricavò questo ritratto dal gesso formato sul viso di quel Signore. Una gran diagrazia accadde al Sansovino nel 1545. nel gettar la volta della libreria di S. Marco; poichè appena terminata a mezzo Dicembre, il di 18. dello stesso mese a un ore di notte rovine. Sollevò questo fatto un grati romore in tutta la Città contro il Sansovino in guisa, che un ministro poco riflessivo, lo fece

incarcerare, e appresso fu condannato a pagar mille scudi, e gli fu levato il titolo di proto e d'architetto. Ma tutti i suoi amici saltaron fuori alla sua difesa. Veggasi una lettera dell'Aretino Tom. 3. a c. 359., che è la 58. del Tom. 3. delle Pittoriche, degna d'esser letta per fare una giusta idea di questo fatto. Fin D. Diego Mendozza, jil quale era stato Ambasciatore di Carlo V. alla Repubblica ed era aliora governatore di Siena, spedi a Venezia un uomo a posta per assistergli. L'Aretino in Venezia s'ajutò con la voce per disenderlo, e fuori colle lettere che scrisse per l'Italia. In una di esse esclama contro un tal Micheleda architetto di Verona, che il Sig. Temanza conghiettura, che possa esser Michel Sammicheli, nè s'acquietò, finchè da Francesco Torbido detto il Moro celebre pittor Veronese non fu assicurato, che il Sammicheli non aveva detto parola contro il Sansovino. Fu giustamente creduto, che le cause di questa rovina fossero state diverse. Prima le gran gelate sopravvenute, mentre che si murava quella volta, secondariamente l'imperizia de' muratori, e inoltre una gran salva di cannonate fatta da un grosso bastimento contiguo alla fabbrica. Forse eziandio il Sansovino si fido troppo delle catene di ferro che aveva tirate a traverso della libroria. Per questa sola ultima cagione rovinò qui in Roma nel 1725. il portico di S. Polo. Passato quel furor pepolare e dato luogo alla ragione, fu fatta giustizia al Sansovino da quel savissimo Senato, e fu tratto di prigione, e incarcerato chi ve l'aveva fatto mettere, e pagatigli 900. scudi che doveva avere di lavori fatti per sollevarlo dall' incomodo che aveva sofferto nello sborso de' mille scudi, e lo restituì ne' suoi impieghi; e ciò era seguite nel 1548, quando la fabbrica era stata non solo rimessa in sesto, ma interamente compita. Questa istoria è ampiamente narrata con molte circostanze dal Signor Temanza a c. 3o. Il Vasari non ne dice parola, e il Boschini nella Carta del Navigar Pittoresco a c. 18, attris buisce questo silenzio, secondo il solito, alla passione di Giorgio per li Toscani, per la quale, per servirmi delle sue parole, con discorsi lunghi senza fine lacera i nostri e liscia i suoi Toscani; il che quanto sia falso, ho notato più volte, e più ancora si poteva far osservare. Oltrechè il Vasari, se fosse stato animato dalla passione, poteva non pure scusare e difendere il Sansovino, ma encomiarlo meritamente per questa bellissima fabbrica. Andrea Palladio, che non si dirà mai appassionato pel Sansovino e che era altro giudice del Boschino, nella sua Opera dell' Architettura, che non è una buffonata poetica, nel proemio del libro I. a c. 5. parlando di questa libreria, la chiama il più ricco e ornato edifizio, che forse sia stato fatto dagli antichi in qua. Sul principio dell'anno 1550. si portò nell'Istria per restaurare la badia di S. Maria di Canedolo, juspadronato dei Procuratori di sopra, donde traporto a Venezia alcune antichità che giacevano sepolte in Pola. come si ricava da una lettera dell' Aretino Tom. 5. a c. 227., e tra queste alcune colonne d'Affricano, che: sono ora collocate su un pianerottolo della scala della libreria, come crede il Sig. Temanza; ed essendovi andato anche l'anno dopo, questa volta pure portò seco altre colonne e altri marmi, che furono impiegati nella Chiesa di S. Marco e nel palazzo Ducale. I Procuratori di sopra, che così s'appellano, avendo fatto venir da Firenze Gio. Rosto Fiammingo arazziere di quel Duca per far quattro pezzi d'arazzo tessuti di oro per la Chiesa di S. Marco, ordinarono al Sansovino, che vi soprintendesse quanto al disegno. Si crede per altro, che i cartoni per detti arazzi fossero fatti da Gio. Battista del Moro pittor Veronese. Per la balaustrata della medesima cappella fece i quattro Evangelisti di bronzo ballissimi, che vengono a esser collocati avanti l'altar di S. Marco. Mirabile ancora è un quadro di mezzo rilievo, dove sono figure quasi affatto staccate dal fondo, fatto per la cappella di S. Antonio in Pa-Vasari Vol. XIII.

434 VITA
istorie di Gesù Cristo tutte di mezzo rilievo e lavorate eccellentissimamente; e
sopra la porta dello arsenale ha fatto

deva. Compi intorno a questi tempi alcune fabbriche siagolari, come la Chiesa di S. Martino presso all' Araenale, e quella degl' Incurabili molto graziosa per la sua novità, essendo di forma ellittica, e la scuola di S. Gio. degli Schiavoni presso S. Gio. del Tempio. Nella Chiesa di Santa Maria de' Servi architettà l'altar delle Reliquie. In Padova si credo, che il cortile dell'Università e il salone del Consiglio sieno architettura del Sansovino, ma il Temanza nel primo riconosce la sua maniera, ma non nel secondo (\*). Fece poi le fabbriche di Rialto, dette le Fabbriche nuove, sul canal grande per comodo de' Mercanti. Ma l'edifizio non fu ben assicurato, e tirati i muri del primo piano non sopra quelli del piano di sotto, ma a traverso alle vol-

(\*) Pochi anni prima del 1550, fece anche il modello della Cattedrale di Padova; ma non fu eseguito. Alcuni però vogliono, che la cappella del Coro sia stata fabbricata a norma di quello. Il salone poi detto della Ragione si vuole disegno di un certo Pietro di Cozzo da Limena, che fioriva sul fine del Secolo XII. Nel 1306. fu rifatto il tetto a volta con arte maraviglio. sa, e fu coperto di piombo da Fr. Giovanni dell' ordine di S. Agostino. Nel 1420. soffrì un incendio, e fu ristorato da Bartolommeo Rizzo e da mastro Piccino architetti Veneti. Nel 1756. fu scoperto da un Oragano, e riattato dall' Ingegnere Bartolommeo Ferracina Bassanese, che vi aggiunte la Meridiana. Tutto ciò volli aggiungere non tanto in lode di quel maraviglioso edifizio, quanto per dimostrare, che non vi pose mano il Sansovino. Il Cortile dell'Università detta il Bo è degno parto di qualunque grande architetto. Consiste ne due ordini Dorico e Jonico, che lasciano a pian terreno un nobile porticato all'intorno, e che al disopra forma una loggia maestosa. Questo disegno fu dato alle stampe tralle opere inedite del Palladio, ma i più convengono in attribuirlo al Sansovino. F. G. D.

te; onde ha patito, e più volte con grave spesa ha bisognato ripararlo, e nè per anco è molto sicuro. Per altro la fabbrica è bellissima. Francesco suo figliuolo e il Temanza ci danno notizia, ch' egli fece un disegno del ponte di Rialto, che non fu eseguito per la guerra ch'ebbe la Repubblica col Turco; ma nè l'uno nè l'altro seppero qual fosse l'idea di questo ponte. Nella l'anno 1554, colla direzione del Sansovino furono fatti i parapetti al ballatojo dell'organo e le banche e le spalliere laterali intorno alla sagrestia di S. Marco, e la porta di bronzo della medesima, che è un superbissimo getto, ordinato nel 1556., ma sopra il quale lavorò molti anni e v impiegò molti suoi scolari a rinettarlo, e costò 2286. ducati. Tre le teste, che sportano in fuori, sono i ritratti di Jacopo e de suoi due sviscerati amici, cioè di Tiziano e dell'Aretino. Fece anco lo sportello di bronzo, ch' è all'altare del Sacramento della medesima Chiesa. Nell'anno stesso 1556. diede compimento alla Chiesa di San Gimignano, ornandola eccellentemente dentro e fuori, sicche è una delle più belle Chiese di quella Capitale. E opera sua parimente il sepolero magnifico di Monsignor Podacataro Areivescovo di Cipro, eretto nel tempio di San Sebastiano, e l'altro più magnifico del Doge Francesco Veniero, che s'ammira in S. Salvatore. La Scala del palazzo Ducale, che sale al Collegio, fu nel 1558. ornata col disegno di Jacopo, benche i lavori di pittura e di scultura sieno di diversi professori. Risarci il palazzo del Duca d'Urbino posto nel sestiere di Canalregio nel 1560. onde il Duca scrisse al suo figliuolo una cortese lettera, commettendogli di ringraziare il padre. La lettera è riportata a c. 99. del Segretario di Francesco Sansovino. Fu suo disegno quello, con che si adornò nel 1564. la cappella maggiore di San Fantino, e benchè fosse d'ottantacinque anni, tuttavia è d'una spiritosa e vaga e perfetta architettura. I Procuratori di sopra vedendolo tanto agguavato d' anni, adornato quella repubblica, ma hanno fatto conoscere giornalmente il Sansovino per eccellentissimo artefice, e amare e onorare

nell'anno 1566. vollero dargli un ajuto, il quale dopo la morte di lui subentrò nella sua carica. Questi fu Jacopo Spavento di professione legnajuolo, forse per fare spiccar vie più il valore e l'eccellenza del Sansovino con un contrapposto cotanto apparentemente disuguale. Ebbe un gran disgusto nel 1557, per la morte dell'Aretino tanto suo amico, e amico utile, che colla lingua e colla penna lo aveva bandito per tutto il mondo per quel grande scultore e architetto ch'egli era, e forse anche più. Pur s'andava sollevando con Tiziano altro suo amico, e tra di loro quei due vecchi decrepiti si consolavano scambiebolmente. Si andava anche svagando con l'operare sempre qualche cosa; e circa a questo tempo collocò sulla scala scoperta nel palazzo Ducale il Marte e il Nettuno, che sono due statue gigantesche. Col suo disegno furono fatte le scale del palazzo Vendramino nell'isola della Giudecca, e fece anche il disegno del sepolero di Gelasio Nichesola, ch'è nel Duomo di Verona. Scolpì la statua di S. Antonio in marmo, ch'è collocata in S. Petronio di Bologna. Gli fu attribuito il disegno della Chiesa di S. Maria Mater Domini, e così si legge nel Forestiere Illuminato a c. 220.; ma il Sig. Temanza a c. 44. crede, che il Sansovino le desse il compimento, e che fosse il primo disegno di uno de' Lombardi, suppongo di Giulio o di Santi suo figliuolo, de' quali per altro non trove fatta menzione nessuna nell'Abecedario Pittorico. Il Cavalier Ridolfi part. 2. c. 19. vuole, che la magnifica scuola di San Rocco sia opera del Sansovino; ma il detto Sig. Temanza scrive a c. 44. che fu incominciata da maestro Buono, e terminata da Santi Lombardo. Finalmente essendo Jacopo giunto all'età d'anni 91. il dì 27. di Novembre del 1570. passò a miglior vita, e su seppellito in S. Giminiano con questo epitaffio:

JACOBO. PATRI. OPT. FLORENTIÆ. FILIÆ. DVLCISS. SIM SVISQ. FRANCISCVS SANSOVINVS. P. MDLXX. DI JACOPO SANSOVINO. 437 dallà magnificenza e liberalità di quei Signori, e parimente dagli altri artefici, riferendosi a lui tutto quello di scultura e

Ma questa iscrizione essendo in terra, è rimasa logorata e non si legge più. Francesco suo figliuolo mella Venezia lib. 2. a c. 44. dice, che nel muro fu posta la seguente iscrizione:

JACOBO . SANSQVINO . P. QVI . ROMÆ . JVLIO . II, LEONI . X. CLEMENTI . VII. PONT. MAX. MAXIME . GRATVS . VENETIIS. ARCHITECTVRAE . SCVLPTVRAEQ. INTERMORTVVM . DECVS . PRIMVS . EXCITAVIT . QVIQVE . A. SENATV . OB EXIMIAM . VIRTVTEM . LIBERALITER . HONESTATVS . SVMMØ . CIVITATIS MOERORE . DECESSIT . FRANCISCVS . F. HOC . M. P. D. VIXIT . AN. XDIII. OBIIT . V. KAL. DECEMBRIS . MDLXX.

Come sia andata la cosa, non lo so; [ma il fatto sta, che questa iscrizione non vi è; oltre che nel numero degli anni della vita di Jacopo è un manifesto errore; poichè se si leggerà, come è scritto, sarebbe campato 493. anui. Voglio che sia errore dello stampatore, che invece di un C. abbia posto un D. Tuttavia non è vero, che Jacopo campasse 93. anni, come ha scritto il Borghino nel suo Riposo a c. 434. Il Signor Temanza prova evidentemente, che ne cam-pò 91. portando l'autorità del Necrologio pubblico del magistrato della Sanità e altre ragioni convincenti. Lasciò il figliuolo Francesco nominato qui addietro, il quale non volle indirizzare per la sua professione, ma lo fece attendere alle lettere sotto la direzione di Stefano Planzone, Giovita Rapicio, e Antonio Francino da Montevarchi uomini eccellenti. Ma bramando che attendesse alle leggi, lo mandò allo studio di Padova, dove si dissipò e non secondo i desideri del padre ; onde ne fu ripreso con una lettera de' 16. di Settembre 1540. da Pietro Aretino; la qual lettera si

architettura che è stato in quella città al suo tempo operato. E nel vero ha meritato l'eccellenza di Jacopo di essere tenuta nel

trova nel 2. Tomo a c. 157. Passò poi allo studio di Bologna, dove fu addottorato in ambe le Leggi. Si rimesse poi su la buona vis, ma non lo portando il genio a questi studi, si diede tutto alle belle lettere. Essendo stato assunto al Pontificato Giulio III., che aveva tenuto a battesimo Francesco nel 1521., questi si portò a Roma carico di speranze. Quivi fu fatto cameriere del Papa, come egli dice in una lettera scritta di Roma all'Aretino de 27. di Giugno 1550. Ma vedendo che quella Corte non era per lui, torzo a Ve-nezia, dovo prese moglie. Egli dunque fu l'erede del pingue patrimonio, che il padre si era acquistato col suo valore e colle sue fatiche. In quest' credità trovò una statua della postra Donna con Gesù bambino in collo e quattro puttini intorno. Questo bel marmo, nominato dal Vasari e dal Borghini, non fu mai posto nella Chiesa di San Marco, come essi affermano; era bensì per essa destinato, ma Francesco tenendolo in un prezzo troppo alto, disgustò i procuratori di quella chiesa, e perciò non lo vollero. Trattò di venderlo al Duca di Baviera, ma non gli essendo riuscito, Io dono al Senato, ed ora è sull'altare della Chie-setta dietro al Collegio. Avverte giustamente il Signor Temanza, che nell'iscrizione riportata da Francesco è una cosa non vera, ed è che Jacopo suscitò in Venezia l'architettura e la scultura che erano quasi morte, quando il Vasari ingenuamente confessa, senza aver riguardo a toglier questo pregio a un Fiorentino, che l'architettura vi fu risuscitata da Gio. Maria Falconetto, da Fr. Giocondo, e dal Sammicheli, ai quali poi succedette il Sansovino. Non concede poi al Vasari, che il Sansovino risuscitasse la scultura, volendo che Andrea Riccio Padovano avesse già portata quest'arte a Venezia. Ho tralasciato alcune opere eccellenti si, ma di minor fama. Avendole per altro descritte il Sig. Temanza a car. 49. ne soggiugnerò anch' io alcune. Il Proposto Gori aveva il modello della testa del Racco

DI JACOPO SANSOVINO. primo grado in quella città fra gli artefici del disegno, e che la sua virtu sia stata amata e osservata universalmente dai nobili e dai plebei. Perciocchè oltre all'altre cose, egli ha, come s'è detto, fatto col suo sapere e giudizio, che si è quesi del tutto rinnovata quella città, e imparato il vero e buon modo di fabbricare. Ma se ella ha ricevuto da lui bellezza e ornamento, egli all'incontro è da lei stato molto beneficato. Conciossiachè oltre all'altre cose, egli è vivuto in essa, da che prima vi andò insino all'età di 78. anni, sanissimo e gagliardo, e gli ha tanto conferito l'aria e quel cielo, che non ne mostra in un certo modo più che quaranta; ed ha veduto e vede d'un suo virtuosissimo figliuolo, uomo di lettere, due nipoti, uno maschio e una femmina sa-

più bello del marmo stesso, il Cavaliere Ridolfo Sirigatti aveva il modello dell' apostolo S. Giovanni, Marco Mantova Giureconsulto un modello d'un fiume rimaso in Padova in casa sua. Quivi pure nella galleria del Sig. Caotorta sono alcani modelli di Jacopo, e fra gli altri una Madonna addolorata, dalla quale Filippo Parodi prese molto per la Pietà, che è in Santa Giustina. Alcuni modelli ancora sono nel museo Moscardo in Verona. Quivi in casa Giusti è una Venere in marmo alta tre piedi, in Venezia presso il Baron Tassis era una resurrezione di Gesù Cristo gettata in bronzo e celebrata dal Boschini a car. 325. Fu il detto Filippo Parodi Genovese, ed ebbe un figliuolo per nome Domenico che seguitò l'arte paterna. Morì Filippo al principio di questo secolo. Nell' Abecedario si hanno molle nofizie di lui. Nota dell' Ed. di Roma.

440 nissimi e belli con somma sua contentezza; e che è più, vive ancora felicissimamente e con tutti que' comodi e agi che maggiori può avere un par suo. Ha sempre amato gli artefici, e in particolare è stato amicissimo dell'eccellente e famoso Tiziano; come fu anco, mentre visse, di Messer Pietro Aretino. Per le quali cose ho giudicato ben fatto, sebbene vive, fare di lui questa onorata memoria; e massimamente che oggimai è per far poco nella scultura.

Ha avuto il Sansovino molti discepoli. In Fiorenza Niccolò detto il Tribolo, come s'è detto (1), il Salosmeo da Settignano, che finì, dalle figure grandi in fuori, tutta la sepoltura di marmo che è a monte Casino, dove è il corpo di Piero de' Medici, che affogò nel fiume del Garigliano. Similmente è stato suo discepolo Girolamo da Ferrara, detto il Lombardo, del quale s' è ragionato nella Vita di Benvenuto Garofalo Ferrarese, e il quale e dal primo Sansovino e da questo secondo ha imparato l'arte di maniera, che oltre alle cose di Loreto, delle quali si è favellato, e di marmo e di bronzo ha in Venezia molte opere lavorato. Costui se bene capi. tò sotto il Sansovino d'età di trenta anni e con poco disegno, ancorchè avesse in-

<sup>(1)</sup> Neila vita dal Tribolo Tom, XI. pag. 169.

nanzi lavorato di scultura alcune cose, essendo piuttosto uomo di lettere e di corte che scultore, attese nondimeno di maniera, che in pochi anni fece quel profitto che si vede nelle sue opere di mezzo rilievo, che sono nelle fabbriche della libreria e loggia del campanile di S. Marco, nelle quali opere si portò tanto bene, che potè poi fare da se solo le statue di marmo e' profeti che lavorò, come si disse, alla Madonna di Loreto.

Fu ancora discepolo del Sansovino Jacopo Colonna, che morì a Bologna già trenta anni sono lavorando un' opera d'importanza. Costui fece in Venezia nella chiesa di San Salvadore un San Girolamo di marmo ignudo, che si vede ancora in una nicchia intorno all'organo, che fu bella figura (1) e molto lodata: e a Santa Croce della Giudecca fece un Cristo, pure ignudo di marmo, che mostra le piaghe, con bello artifizio: e parimente a San Giovanni nuovo tre figure, Santa Dorotea, Santa Lucia, e Santa Caterina; e in Santa Marina si vede di sua mano un cavallo con un capitano armato sopra; le quali opere possono stare al pari con quante ne

<sup>(1)</sup> Il Padre Orlandi nell'Abecedario dice, che il Colonna fece due statuette sotto questo organo, dove il Vasari non rammemora altro che il San Girolamo. Neta dell' Ed. di Roma.

**711** 

sono in Venezia. In Padova nella chiesa di S. Antonio fece di stucco detto Santo e San Bernardino vestiti. Della medesima materia fece a Messer Luigi Cornaro una Minerva, una Venere, e una Diana, maggiori del naturale e tutte tonde. Di marmo un Mercurio, e di terra cotta un Marzio ignudo e giovinetto, che si cava una spina d'un piè, anzi mostrando averla cavata, tiene con una mano il piè, guardando la ferita, e con l'altra pare che voglia nettare la ferita con un panno; la quale opera perchè è la migliore che mai facesse costui, disegna il detto Messer Luigi farla gettare di bronzo. Al medesimo fece un altro Mercurio di pietra, il quale fu poi donato al Duca Federigo di Mantova.

Fu parimente discepolo del Sansovino Tiziano (1) da Padova scultore, il quale nella loggia del campanile di San Marco

<sup>(1)</sup> Due furono i Tiziani scultori, ed ambedue Padovani. Il primo fu Tiziano Minio, detto assolutamente Tiziano da IPadova, e questi su discepolo del Sansovino. Morì probabilmente in Venezia, come crede il Sig. Temanza a car. 42. circa al 1543. L'Aretino gli scrisse due lettere, una delle quali è nel Tomo 3. delle Lettere Pittoriche n. 55. e nella nota ch' è in piè della pagina si mostra, che non può essere Tiziano Aspetti, ma si poteva soggiungere, ch' è questo Tiziano Minio. L'Aspetti poi, ch' è l'altro scultore del medesimo nome, nacque nel 1565, secondo il Baldinucci, e morì in Pisa di 42. anni. Il Vasari parla qui del primo. Nota dell' Ed. di Roma,

DI JACOPO SANSOVINO. di Venezia scolpì di marmo alcune figurette. e nella chiesa del medesimo San Marco si vede pur da lui scolpito e gettato di bronzo un bello e gran coperchio di pila di bronzo nella cappella di San Giovanni. Aveva costui fatto la statua d'un San Giovanni, nel quale sono i quattro Evangelisti e quattro storie di San Giovanni con bello artifizio per gettarla di bronzo; ma morendosi d'anni trentacinque, rimase il mondo privo di un eccellente e valoroso artefice. È di mano di costui la volta della cappella di S. Antonio da Padova con molto ricco partimento di stucco. Aveva cominciato per la medesima un serraglio di cinque archi di bronzo, che erano pieni di storie di quel Santo. con altre figure di mezzo e basso rilievo; ma rimase anco questo per la sua morte imperfetto, e per discordia di coloro che avevano cura di farlo fare; e n'erano già stati gettati molti altri, quando costui si morì, e rimase per le dette cagioni ogni cosa addietro. Il medesimo Tiziano quando il Vasari fece il già detto apparato per i Signori della Compagnia della Calza in Canareio, fece in quello alcune statue di terra e molti Termini; e fu molte volte adoperato in ornamenti di scene, teatri, archi, ed altre cose simili con suo molto onore, avendo fatto cose tutte piene d'invenzioni, capricci, e varietà, e sopra tutto con molta prestezza.

Pietro da Salò fu anch'egli discepolo del Sansovino, e avendo durato a intagliare fogliami infino alla sua età di trent'anni, finalmente ajutato dal Sansovino che gl' insegnò, si diéde a fare figure di marmo; nel che si compiacque e studiò di maniera, che in due anni faceva da se; come ne fanno fede alcune opere assai buone, che di sua mano sono nella tribuna di San Marco, e la statua d'un Marte maggiore del naturale, che è nella facciata del palazzo pubblico; la quale statua è in compagnia di tre altre di mano di buoni artefici. Fece ancora nelle stanze del Consiglio de' Dieci due figure, una di maschio e l'altra di femmina, in compagnia d'altre due fatte dal Danese Cataneo scultore di somma lode; il quale, come si dirà, fu anch' egli discepolo del Sansovino; le quali figure sono per ornamento d'un cammino. Fece oltre ciò Pietro tre figure, che sono a Santo Antonio maggiori del vivo e tutte tonde, e sono una Giustizia, una Fortezza, e la statua d'un capitano generale dell'armata Veneziana, condotte con buona pratica. Fece ancora la statua d'una Giustizia, che ha bella attitudine e buon disegno, posta sopra una colonna nella piazza di Murano; e un'altra nella piazza del Rialto di Venezia per sostegno di quella pietra, dove si fanno i bandi pubblici, che si chiama il Gobbo di Rialto; le quali opere hanno fatto costui conoscere per bonissimo scultore. In Padova nel Santo fece una Tetide molto bella, e un Bacco che preme un grappolo d'uva in una tazza: e questa, la quale fu la più difficile figura che mai facesse e la migliore, morendo lassò a'suoi figliuoli, che l'hanno ancora in casa per venderla a chi meglio conoscerà e pagherà le fatiche che

in quella fece il loro padre.

Fu parimente discepolo di Jacopo Alessandro Vittoria (1) da Trento, scultore molto eccellente e amicissimo degli studi, il quale con bellissima maniera ha mostro in molte cose che ha fatto, così di stucco come di marmo, vivezza d'ingegno e bella maniera, e che le sue opere sono da essere tenute in pregio. E di mano di costui sono in Venezia alla porta principale della libreria di San Marco due femminone di pietra alte palmi 10. l'una, che sono molto belle, graziose, e da esser molto lodate. Ha fatto nel Santo di Padova

<sup>(</sup>r) Del Vittoria fa lodevole menzione il Vasari nel Tom. IX. a c. 345. e Tom. XII. a c. 132. Fu stipendiato dalla Repubblica, e meritava di succedergli nel posto di Proto più che lo Spavento legnajuolo, In una delle solite postille si dice quanto appresso: » Non » si vanti alcun altro scultore d'aver mai fatto di mar-» mo più bei ritratti dal vivo, quanto ha fatto Alessan-» dro Vittoria, perchè invero pejono piuttosto teste » umane che sieno così impietrite, che cose lavorate » con lo scarpello. Non si può certo veder meglio. » Bisognerebbe paragonarli con quelli dell' Algardi, del Bernino ec. Nota dell' Ed. di Roma.

alla sepoltura Contarina quattro figure, duoi schiavi ovvero prigioni con una Fama ed una Tetis tutte di pietra, e un angiolo piedi 10. alto, il quale è stato posto sopra il campanile del Duomo di Verona, che è molto bella statua; e in Dalmazia mandò pure di pietra quattro apostoli nel Duomo di Trau, alti cinque piedi l'uno. Fece ancora alcune figure d'argento per la scuola di San Giovanni Evangelista di Venezia, molto graziose, le quali erano tutte di tondo rilieve. e un S. Teodoro d'argento di piedi due tutto tondo. Lavorò di marmo nella cappella Grimana a S. Sebastiano due figure alte tre piedi l'una, e appresso fece una Pietà con due figure di pietra tenute buone, che sono a S. Salvadore in Venezia. Fece un Mercurio al pergamo di palazzo di S. Marco, che risponde sopra la piazza, tenuto buona figura; e a San Francesco della Vigna, fece tre figure grandi quanto il naturale tutte di pietra molto belle, graziose, e ben condotte, Sant'Antonio, S. Sebastiano, e S. Rocco; e nella chiesa de' Crocicchieri fece di stucco due figure alte sei piedi l'una, poste all'altare maggiore, molto belle; e della medesima materia fece, come già s'è detto, tutti gli ernamenti che sono pelle volte delle scale nuove del palazzo di S. Marco con vari partimenti di stucchi; dove Battista Franco dipinse poi ne' vani, dove sono le sto-

DI JACOPO SANSOVINO. rie, le figure, e le grottesche che vi sono. Parimente fece Alessandro quelle delle scale della libreria di San Marco, tutte opere di gran fattura; e ne' Frati minori una cappella, e nella tavola di marmo, che è bellissima e grandissima, l'Assunzione della nostra Donna di mezzo rilievo con cinque figurone a basso, che hanno del grande e son fatte con bella maniera, grave, e bello andare di panni, e condotte con diligenza: le quali figure di marmo sono S. Geronimo, S. Gio. Battista, S. Pietro, Sant' Andrea, e San Leopardo, alti sei piedi l'una e le migliori di quante opere ha fatto infin' a ora. Nel finimento di questa cappella sul frontespizio sono due figure pure di marmo molto graziose e alte otto piedi l'una. Il medesimo Vittoria ha fatto molti ritratti di marmo, e bellissime teste e somigliano, cioè quella del Signor Gio. Battista Feredo posta nella chiesa di S. Stefano, quella di Cammillo Trevisano oratore posta nella chiesa di S. Giovanni e Polo, il clarissimo Marc' Antonio Grimani, anch' egli posto nella chiesa di S. Sebastiano, e in S. Gimignano il piovano di detta chiesa. Ha parimente ritratto messer Andrea Loredano, messer Priano da Lagie, e due fratelli da Ca Pellegrini oratori, cioè messer Vincenzio, e messer Gio. Battista; e perchè il Vittoria è giovane e lavora volentieri, virtuoso, affabile, desideross d'acquistare nome e fama, ed insomma gentilissimo, si può credere che vivendo si abbia a vedere di lui ogni giorno bellissime opere e degue del suo cognome Vittoria, e che vivendo abbia a essere eccellentissimo scultore, e meritare sopra gli

altri di quel paese la palma.

Ecci ancora un Tommaso da Lugano scultore, che è stato anch'egli molti anni col Sansovino, ed ha fatto con lo scarpello molte figure nella libreria di San Marco in compagnia d'altri, come s'è detto, e molto belle: e poi partito dal Sansovino, ha fatto da se una nostra Donna col fanciullo in braccio e a' piedi San Giovannino, che sono figure tutte e tre di sì bella forma, attitudine, e maniera, che possono stare fra tutte l'altre statue moderne belle che sono in Venezia; la quale opera è posta nella chiesa di S. Bastiano. E una testa di Carlo V. Imperatore, la quale fece costui di marmo dal mezzo in su, è stata tenuta cosa maravigliosa, e fu molto grata a Sua Maestà. Ma perchè Tommaso si è dilettato piuttosto di lavorare di stucco che di marmo o bronzo, sono di sua mano infinite bellissime figure e opere fatte da lui di cotal materia in casa di diversi gentiluomini di Venezia: e questo basti avere detto di lui.

Finalmente de Lombardi ci resta a

far memoria di Jacopo Bresciano (1) giovane di 24. anni che s'è partito non è molto dal Sansovino, e il quale ha dato saggio a Venezia in molti anni che v'è stato di essere ingegnoso, e di dovere riuscire eccellente, come poi è riuscito nell'opere che ha fatto in Brescia sua patria, e particolarmente nel palazzo pubblico; ma se studia e vive, si vedranno anco di sua mano cose maggiori e migliori, essendo spiritoso e di bellissimo ingegno.

De' nostri Toscani è stato discepolo del Sansovino Bartolommeo Ammannati Fiorentino (2), del quale in molti luoghi di quest' Opera s'è già fatto memoria. Costui, dico, lavorò sotto il Sansovino in Venezia, e poi in Padova per messer Mar-

Vasari Vol. XIII. 29

<sup>(1)</sup> Il Padre Orlandi ha raddoppiato nel suo Abecedario questo scultore, una volta portandolo sotto nome di Giacomo Bresciano, e l'altra di Jacopo Bresciano,
perchè nell'edizione del Vasari per li Giunti è chiamato Jacopo, e in quella di Bologna Giacomo, la qual
mutazione in quest'ultima stampa è seguita a tutti
quelli, che avevano nome Jacopo. Nota dell'Ed. di
Roma.

<sup>(2)</sup> Nacque l'Ammannato nel 1511. e morì nel 1522. Fu maggiore architetto che scultore, poichè nella prima professione fu eccellentissimo quant' altri mai, dove che nella seconda ebbe molti che lo pareggiarono, ed anche chi nel suo tempo lo superò. Non mi stenderò più oltre a dar notizia di questo artefice, avendono scritto una breve vita il Baglioni a c. 27. il quale lo fa prima discepolo in Firenze del Bandinelli, e poi in Venezia del Sansovino. Ma una lunghissima e copiosissima vita ne ha compilata poi il Baldinucci nel des 1. della part. 2. del sec. 4. a 6. 1. Nota dell' Ed. di Roma.

50 **V**ITA

co da Mantova eccellentissimo dottore di medicina, in casa del quale fece un grandissimo gigante nel suo cortile di un pezzo di pietra, e la sua sepoltura con molte statue. Dopo venuto l'Ammannato a Roma l'anno 1550., gli furono allogate da Giorgio Vasari quattro statue di braccia quattro l'una di marmo per la sepoltura del Cardinale de' Monti vecchio, la quale Papa Giulio III. aveva allogata á esso Giorgio nella chiesa di S. Pietro a Montorio, le quali statue furono tenute molto belle: perchè avendogli il Vasari posto amore, lo fece conoscere al detto Giulio III. il quale avendo ordinato quello che fusse da fare, lo fece mettere in opera, e così ambidue, cioè il Vasari e l'Ammannato per un pezzo lavorarono insieme alla vigna. Ma non molto dopo che il Vasari fu venuto a servire il Duca Cosimo a Fiorenza essendo morto il detto Papa, l'Ammannato che si trovava senza lavoro, e în Roma da quel Pontefice essere male stato soddisfatto delle sue fatiche, scrisse al Vasari pregandolo, che come l'aveva ajutato in Roma, così volesse ajutarlo in Fiorenza appresso al Duca. Onde il Vasari adoperandosi in ciò caldamente, lo condusse al servizio di sua Eccellenza, per cui ha molte statue di marmo e di bronzo, che ancora non sono in opera, lavorate. Per lo giardino di Castello ha fatto due figure di bronzo maggiori del vivo,

DI JACOPO SANSOVINO. cioè Ercole che fa scoppiare Anteo, al quale Anteo in vece dello spirito esce acqua in gran copia per bocca. Finalmente ha condotto l'Ammannato il colosso di Nettuno di marmo che è in piazza alto braccia dieci e mezzo. Ma perchè l'opera della fonte à cui ha da stare in mezzo il detto Nettuho 'non è finita, non ne dirò altro. Il medesimo Ammannato, come architetto, attende con suo molto onore e lode alla fabbrica de' Pitti, nella quale opera ha grande occasione di mostrare la virtù e grandezza dell'animo suo e la magnificenza e grande animo del Duca Cosimo, Direi molti particolari di questo scultore, ma perchè mi è amico, ed altri secondo che intendo scrive le cose sue (1), non dirò altro, per non metter mano a quello che da altri sia meglio che io forse non saprei raccontato.

Restaci per ultimo de' discepoli del Sansovino a far menzione del Danese Cataneo (2) scultore da Carrara, il quale essendo anco piccol fanciullo, stette con esso lui a Venezia; e partitosi d'anni 19.

<sup>(1)</sup> Forse allude a Raffaello Borghini, che a c. 482. del suo Riposo che in quel tempo stava compouendo, scrisse la vita dell'Ammannato. Per altro in questa opera molte volte si fa menzione di lui in ogni tomo. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Del Cataneo è stato parlato nel Tomo IX.
pag. 134.

452 Y T T L-

dal detto suo maestro, fece da per se in S. Marco un fanciullo di marmo e un San Lorenzo nella chiesa de frati minori, a S. Salvadore un altro fanciullo di marmo. e a S. Giovanni e Polo la statua d'un Bacco ignudo che preme un grappolo d'uva d'una vite che s'aggira intorno a un tronco che ha dietro alle gambe, la quale statua è oggi in casa de Mozzanighi di S. Barnaba. Ha lavorato molte figure per la libreria di S. Marco e per la loggia del campanile insieme con altri, de' quali si è di sopra favellato, e oltre le dette, quelle due che già si disse essere nelle stanze del Consiglio de' Dieci. Ritrasse di marmo il Cardinal Bembo e il Contarino capitan generale dell'armata Veneziana, i quali ambidue sono in Sant'Antonio di Padova con belli e ricchi ornamenti attorno: e nella medesima città di Padova in San Giovanni di Verdara è di mano del medesimo il ritratto di messer Girolamo Gigante jureconsulto dottissimo. A Venezia ha fatto in Sant'Antonio della Giudecca il ritratto naturalissimo del Giustiniano luogotenente del Granmastro di Malta, e quello del Tiepolo stato tre volte Generale, ma queste non sono anco state messe ai luoghi loro. Ma la maggior opera e più segnalata che abbia fatta il Danese è stata in Verona a S. Anastasia una cappella di marmi ricca e con figure grandi al Signor Ercole Fregoso in memoria del Signor Ja-

DI JACOPO SANSOVINO. mo, già Signor di Genova, e pei capitano generale de' Veneziani, al servizio de'quali mori. Quest' opera è d' ordine Corintio in guisa d'arco trionfale e divisa da quattro gran colonne tonde striate con i capitelli a foglie d'oliva che posano sopra un basamento di conveniente altezza, facendo il vano del mezzo largo una volta più che uno di quelli dalle bande, con un arco fra le colonne, sopra il quale posa in su i capitelli l'architrave e la cornice, e nel mezzo dentro all'arco un ornamento molto bello di pilastri con cornice e frontespizio. col campo d'una tavola di paragone nero bellissimo, dov'è la statua d'un Cristo ignudo maggior del vivo tutta tonda e molto buona figura, la quale statua sta in atto di mostrare le sue piaghe con un pezzo di panno rilegato nei fianchi fra le gambe e sino in terra. Sopra gli angoli dell'arco sono segni della sua passione, e tra le due colonne che sono dal lato destro sta sopra un basamento una statua tutta tonda fatta per il Sig. Jano Fregoso tutta armata all'antica, salvo che mostra le braccia e le gambe nude, e tiene la man manca sopra il pomo della spada che ha cinta, e con la destra il bastone di Generale, avendo dietro per investitura che va dietrò alle colonne una Minerva di mezzo rilievo, che stando in aria tiene con una mano una bacchetta ducale come

quella de' Dogi di Venezia, e con l'altra

nna handiera dentrovi l'insegna di San Marco; e tra l'altre due colonne nell'altra investitura è la Virtù militare armata col oimiero in capo con il semprevivo sopra e con l'impresa nella corazza d'uno ermellino che sta sopra uno scoglio circondato dal fango con lettere che dicono Potius mori quam foedari, e con l'insegna Fregosa, e sopra è una Vittoria con una ghirlanda di lauro e una palma nelle mani. Sopra la colonna, architrave, fregio, e cornice è un altro ordine di pilastri, sopra le cimase de quali stanno due figure di marmo tonde e due trofei pur tondi e della grandezza delle altre figure. Di queste due statue una è la Fama in atto di levarsi a volo, accennando con la man dritta al Cielo e con una tromba che suona; e questa ha sottili e bellissimi panni attorno, e tutto il resto ignuda; e l'altra è fatta per l'Eternità, la quale è vestita con abito più grave e sta in maestà, tenendo nella man manca un cerchio dove ella guarda, e con la destra piglia un lembo di panno dentrovi palle che denotano vari secoli, con la sfera celeste cinta dalla serpe che con la bocca piglia la coda. Nello spazio del mezzo sopra il cornicione, che fa fare e mette in mezzo queste due parti, sono tre scaglioni dove seggono due putti grandi e ignudi, i quali tengono un grande scudo con l'elmo sopra, dentrovi l'insegna Fregosa, e sotto

i detti scalini è di paragone un epitaffio di lettere grandi dorate: la quale tutta opera è veramente degna d'esser lodata, envendela il Danese condotta con melta diligenza, e dato bella proporzione e grazia a quel componimento e fatto con grande studio ciascuna figura. E il Danese non pure, come s'è detto, eccellente scultore. ma anco buono e molto lodato poeta, come l'opere sue ne dimostrano apertamente; onde ha sempre praticato e avuto stretta amicizia con i maggiori uomini e più virtuosi dell'età nostra: e di ciò anco sia argomento questa detta opera da lui stata fatta molto poeticamente. E di mano del Danese nel cortile della zecca di Venezia sopra l'ornamento del pozzo la statua del Sole ignuda, in cambio della quale vi vo-Jevano quei Signori una Giustizia, ma il Danese considerò che in quel luogo il Sole era più a proposito. Questa ha una verga d'oro nella mano manca e uno scettro nella destra, a sommo al quale fece un sochio e i razzi solafir etterno alla testa, e sopra la palla del mondo circondata dalla serpe che si tiene in bocca la coda, con alcuni monticelli d'oro per detta palla generati da lui. Arebbevi voluto fare il Danese due altre statue, e quella della Luna per l'argento e quella del Sole per l'oro e un'altra per lo rame; ma basto a quei Signori che vi fosse quella dell'oro, come del più perfetto di tutti gli altri me-

**45**6 talli. Ha cominciato il medesimo Danese un'altra opera in memoria del Principe Loredano Doge di Venezia, nella quale si spera che di gran lunga abbia a passare d'invenzione e capriccio tutte l'altre sue cose, la quale opera dee esser posta nella chiesa di S. Giovanni e Polo di Venezia. Ma perchè costui vive e va tuttavia lavorando a benefizio del mondo e dell'arte, non dirò altro di lui, nè d'altri discepoli del Sansovino. Non lascerò già di dire brevemente d'alcuni altri eccellenti artefici scultori e pittori di quelle parti di Venezia con l'occasione dei sopraddetti, per porre fine a ragionare di loro in questa vita del Sansovino.

Ha dunque avuto Vicenza in diversi tempi ancor essa scultori pittori e architetti, d'una parte de quali si fece memoria nella vita di Vittore Scarpaccia, e massimamente di quei che fiorirono al tempo del Mantegua e che da lui impararono a disegnare, come furono Bartolommeo Mantegna, Francesco Veruzio, e Giovanni Speranza pittori, di mano de'quali sono molte pitture sparse per Vicenza. Ora nella medesima città sono molte sculture di mano d'un Giovanni intagliatore e architetto, che sono ragionevoli, ancorchè la sua propria professione sia stata di fare ottima-"mente fogliami e animali, come ancora fa sebbene è vecchio. Parimente Girolamo Pironi Vicentino ha fatto in molti luopi Jacopo sansovino. 457 ghi della sua città opere lodevoli di scultura e pittura.

Ė

Ma fra tutti i Vicentini merita di es-- sere sommamente lodato Andrea Palla-- dio (1) architetto, per esser nomo di singolare ingegno e giudizio, come ne dimostrano molte opere fatte nella sua patria e altrove, e particolarmente la fabbrica del palazzo della Comunità, che è molto lodata, con due portici di componimento Dorico fatti con bellissime colonne. Il medesimo ha fatto un palazzo molto bello e grandissimo oltre ogni credere al conte Ottavio de' Vieri con infiniti ricchissimi ornamenti, ed un altro simile al conte Giuseppo di Porto, che non può essere nè più magnifico nè più bello nè più degno d'ogni gran Principe di quello che è; e un altro se ne fa tuttavia con ordine del medesimo al Conte Valerio Coricatto, molto simile per maestà e grandezza alle antiche fabbriche tanto lodate. Similmente ai conti di Valmurana ha già quasi condotto a fine un altro superbissimo palazzo,

<sup>(1)</sup> L'opere del Palladio in genere di fabbricha sono notissime e stimatissime, e il suo valore in genere d'architettura si manifesta dal pregio, in che son tenuti i suoi libri stampati e ristampati, e ultimamente in forma la più magnifica che mai si potesse in Londra come si dirà qui appresso. Ma più apparirà dalla vita che di lui ha scritta i' eruditissimo Signor Temanza, che presto verrà alla luce, e ch'è aspettata com imparienza. Nota dell' Ed. di Roma.

che non cede a niuno dei sopraddetti in parte veruna. Nella medesima città sopra la piazza, detta volgarmente l'Isola, ha fatto un'altra molto magnifica fabbrica al Signor Valerio Chireggiolo; ed a Pugliano villa del Vicentino una bellissima casa al Signor Bonifazio Pugliana/ cavaliere; e nel medesimo contado di Vicenza al Finale ha fatto a M. Biagio Saraceni un'altra fabbrica. una a Bagnolo al Sig. Vittore Pisani con ricchissimo e gran cortile d'ordine Dorico con bellissime colonne. Presso a Vicenza nella villa di Lisiera ha fabbricato al Sig. Giovanfrancesco Valmorana un altro molto ricco edificio con quattro torri in su i canti, che fanno bellissimo vedere. A Meledo altresì ha principiato al conte Francesco Trissino e Lodovico suo fratello un magnifico palazzo sopra un colle assai rilevato con molti spartimenti di logge, scale, e altre comodità di villa. A Campiglia pure sul Vicentino fa al Sig. Mario Ropetta un altro simile abituro con tanti comodi, ricchi partimenti di stanze, logge, e cortili. e camere dedicate a diverse virtù, ch'ella sarà, tosto condotta che sia al suo fine, stanza più regia che signorile. A Lunede n' ha fatta un' altra da villa al Sig. Girolamo de' Godi, e a Ugurano un' altra al Conte Jacopo Angarano, che è veramente bellissima; comecche paja piccola cosa al grande animo di quel Signore. A Quinto presso a Vicenza fabbricò anco

DI JACOPO SANSOVINO. mon ha molto un altro palagio al conte Marcantonio Tiene, che ha del magnifico quanto più non saprei dire. Insomma ha tante grandissime e belle fabbriche fatto il Palladio dentro e fuori di Vicenza, che ciuando non vi fossero altre, possono bastare a fare una città onoratissima e un bellissimo contado. In Venezia ha principiato il medesimo molte fabbriche, ma una sopra tutte che è maravigliosa e notabilissima, a imitazione delle case che solevano far gli antichi, nel monasterio della Carità. L'atrio di questa è largo piedi 40. e lungo 54. che tanto è appunto il diametro del quadrato, essendo le sue ali una delle tre parti e mezzo della lunghezza. Le colonne, che sono Corintie, sono grosse piedi 3. e mezzo e alte 35. Dall'atrio si va nel peristilio, cioè in un claustro (così chiamano i Frati i loro cortili). il quale dalla parte di verso l'atrio è diviso in cinque parti e dai fianchi in sette con tre ordini di colonne l'un sopra l'altro, che il Dorico è di sotto, e sopra il Jonico e il Corintio. Dirimpetto all'atrio è il refettorio lungo due quadri e alto insino al piano del peristilio, con le sue officine intorno comodissime. Le scale sono a lumache e in forma ovale, e non hanno nè muro nè colonne nè parte di mezzo che le regga. Sono larghe piedi tredici, e gli scalini nel posare si reggono l'un l'altro per esser fitti nel muro. Questo edifi460 ▼ 1 T A

zio'è tutto satto di pietre cotte, cioè mattoni, salvo le base delle colonne, i capitelli, l'imposte degli archi, le scale, le superficie delle cornici, e le finestre tatte e le porte. Il medesimo Palladio ai monaci neri di S. Benedetto nel loro monasterio di S. Giorgio maggiore di Venezia ha fatto un grandissimo e bellissimo refettorio col suo ricetto innanzi, ed ha cominciato a fondare una nuova chiesa con sì bell'ordine, secondo che mostra il modello, che se sia condotta a fine, riuscirà opera stupenda e bellissima. Ha oltre ciò cominciato (1) la facciata della chiesa di San Francesco della vigna, la quale fa fare di pietra Istriana il Reverendissimo Grimani Patriarca d'Aquilea con molto magnifica spesa. Sono le colonne larghe da piè palmi quattro e alte quaranta d'ordine Corintio, e di già è murato da piè tutto l' imbasamento. Alle Gambaraje, luogo vicino a Venezia sette miglia in sul fiume della Brenta, ha fatto l'istesso Palladio una molto comoda abitazione a messer Niccolò e messer Luigi Foscari gentiluomini Veneziani, un'altra n'ha fatta a Ma-

<sup>(2)</sup> Questa Chiesa fu cominciata l'anno 1534. cel disegno del Sansovino. La facciata poi fu fatta dal Palladio, nella quale sono due statue di bronzo colossali in due nicchie, una delle quali rappresenta Moisè e l'altra S. Paolo, opere eccellenti di Tiziano Aspetti. Nota dell' Ed. di Rona.

DI JACOPO SANSOVINO. rocco villa del Mestrino al cavalier Mozzenigo, a Piombino una a messer Giorgio Cornaro, una alla Motagnama al mag. messer Francesco Pisani, a Zigogiari in sul Padovano una al conte Adovardo da Tiene gentiluomo Vicentino, in Udine del Friuli una al Signor Floriano Antimini, alla Motta castello pure del Friuli una al mag. messer Marco Zeno con bellissimo cortile e portici intorno intorno, alla Fratta castel del Polesine una gran fabbrica al Sig. Francesco Badoaro con alcune logge bellissime e capricciose. Similmente vicino ad Asolo (1) castello del Trevisano ha condotto una molto comoda abitazione al Reverendissimo Sig. Daniello Barbaro eletto d'Aquilea, che ha scritto sopra Vitruvio, ed al clarissimo messer Marcantonio suo fratello con tanto bell'ordine. che meglio e più non si può immaginare; e fra l'altre cose vi ha fatto una fontana molto simile a quella che fece fare Papa Giulio in Roma alla sua vigna Giulia, con ornamenti per tutto di stucchi e pitture fatti da maestri eccellenti. In Genova ha fatto a messer Luca Giustiniano una fabbrica con disegno del Palladio, che è tenuta bellissima, come sono anco tutte le soprascritte, delle quali sarebbe stata

<sup>(1)</sup> Quindi presero il nome gli Asolani del Bembo. Nota dell' Ed. di Roma.

**462** lunghissima storia voler raccontare molti' particolari di belle e strane invenzioni e capricci: e perchè tosto verrà în luce un' Opera del Palladio (1), dove saranno stampati due libri d'edifici antichi e uno di quelli che ha fatto egli stesso edificare, non dirò altro di lui, perchè questa basterà a farlo conoscere per quello eccellente architetto ch' egli è tenuto da chiunque vede l'opere sue bellissime: senza che essendo anco giovane e attendendo continuamente agli studi dell'arte, si possono sperare ogni giorno di lui cose maggiori. Non tacerò che a tanta virtù ha congiunta una sì affabile e gentil natura, che lo rende appresso d'ogn'uno amabilissimo; onde ha meritato d'essere stato accettato nel numero degli accademici del disegno Fiorentini insieme col Danese, Giuseppe Sal-

<sup>(1)</sup> L'opera del Palladio fu stampata con questo titolo: Libri 4. dell'architettura di Andrea Palladio. Is Venezia per Domenico de Franceschi 1570, in foglio: Questa è la prima edizione. Fu poi ristampata ivi per Bartolommeo Carampello 1581. in foglio, e ivi pure per Marcantonio Brogiollo 1642. Questa edizione fa riputata la prima da Monsignor Fontanini per errors. scambiando l'anno 1572. Fu tradotta in Francese dal Sig. le Muet impressa in Amsterdam nel 1682. in quarto, e in tre tomi in carta massima tradotta in Inglese e Francese, e postovi anche il testo Italiano coll' Inglese d'Inigo Jones Londra 1715. e finalmente in Venezia per Angiolo Pasinelli con promessa di molte notabili laggiunte in foglio. L'edizione è cominciata nel 1740, e ne son pubblicati più tomi, ma non è per anco compita. Nota dell' Ed. di Roma.

viati (1), il Tintoretto, e Battista Farinato (2) da Verona, come si dirà in altro

luogo parlando di detti accademici.

Bonifazio pittore (3) Veneziano, del quale non ho prima avuto cognizione, è degno anch' esso di essere nel numero di tanti eccellenti artefici annoverato per essere molto pratico e valente coloritore. Costui oltre a molti quadri e ritratti che sono per Venezia, ha fatto nella Chiesa de Servi della medesima città all'altare delle reliquie una tavola, dov'è un Cristo con gli Apostoli intorno, e Filippo che par che dica: Domine, ostende nobis Patrem, la quale è condotta con molto bella e buona maniera; e nella chiesa delle monache dello Spirito Santo all'altare della Madonna ha fatto un' altra bellissima tavola con una infinità d'uomini, donne,

<sup>(1)</sup> Giuseppe Porta Carfagnino, detto Salviati dal cognome del maestro che fu Cecchino Salviati. Vedi la sua vita presso il Ridolfi part. 1. a c. 221. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Di Battista Farinato non trovo fatta menzione in verun autore. Bensì è celebre Paolo Farinato degli Uberti pur Veronese, ma per quanto si crede, della nobilissima famiglia Uberti di Firenze Vedi la sua vita presso il Ridolfi part. 2. a car. 125. e il Baldinucci dec. 1. part. 3. sec. 4. 2 c. 213. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(3)</sup> Di questo Bonifazio scrisse la vita il Ridolfi part. 1. a cart. 269: Fu'scolare: del Palma vecchio, e gli andò tanto appresso, che i suoi quadri si scambiano con quelli dei maestro. Nell' Abecedario è appellato Bonifazio Bembo, il quale fu anche nominato Facio per Fazio. Nota dell' Ed. di Roma.

e putti d'ogni età, che adorano insieme con la Vergine un Dio Padre che è in

aria con molti Angeli attorno.

È anco pittore di assai buon nome in Venezia Jacopo Fallaro, il quale ha nella chiesa degl' Ingesuati fatto ne' portelli dell'organo il Beato Giovanni Colombini, che riceve in concistoro l'abito dal Papa con buon numero di Cardinali.

Un altro Jacopo detto Pisbolica in S. Maria Maggiore di Venezia ha fatto una tavola, nella quale è Cristo in aria con molti Angeli, e a basso la nostra

Donna con gli Apostoli.

Un Fabrizio Veneziano nella chiesa di Santa Maria Sebenico ha dipinto nella facciata d'una cappella una benedizione della fonte del Battesimo con molti ritratti di naturale fatti con bella grazia e buona maniera (1).

### Fine del Volume XIII.

<sup>(1)</sup> Di questi tre pittori Veneziani parla troppo poco il Vasari. Ma non è da riprendere come appassionato, poichè il Ridolfi sche acrive ex professo le vite de pittori Veneti neppar li nomina. Nota dell' Ed. di Roma.

# 'S INDICE

# DELLE VITE DE PITTORI, SCULTORI,

## E ARCHITETTI

Contenute in questo XIII. Vol.

| Proemio di M. Giorgio Vasari alla                           |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| parte terza Pag. Vita di Ridolfo David e Benedetto          | 3  |
| Ghirlandaj Pittori Fiorentini »                             | 15 |
| di Giovanni da Udine Pittore»                               | 35 |
| di Battista Franco Puttore Ve                               |    |
| neziano                                                     | 57 |
| di Gio, Francesco Rustici Scultore ed Architetto Fiorentino | 95 |
| Vasari Vol. XIII. 30                                        |    |

| 466                                   |
|---------------------------------------|
| Vita di Frá Giovanni Agnole Mon-      |
| torsoli Scultore Pag. 127             |
| di Francesco detto de Salviati        |
| · Pittore Fiorentino » 169            |
| di Daniello Ricciarelli da Vol        |
| terra Pictore e Scultore » 229        |
| di Taddeo Zucchero da Santa-          |
| gnolo in Vado Pittore » 259           |
| di Tiziano Veccelli da Cador          |
| Pittore                               |
| Descrizione dell'opere di Jacopo San- |
| sovino Scultore Fiorentino . » 399    |

•

:

### Errori.

### Correzioni.

auctore lascio

Pag. 59. lin. ult. a e.

3 92. Annot. 1. 5. in sua in una sua

55 271. l. 6. dalla guglia alla guglia

» 287. l. 1. Sammacchini Sommacchini

» 311. l. 3. acutore

» 336. l. 4. lasscio

» 375. Ann l. 4. Ec-rel- Ec-cellentissima

lentissima

» 405. l. 11. Cortonose Cortonese

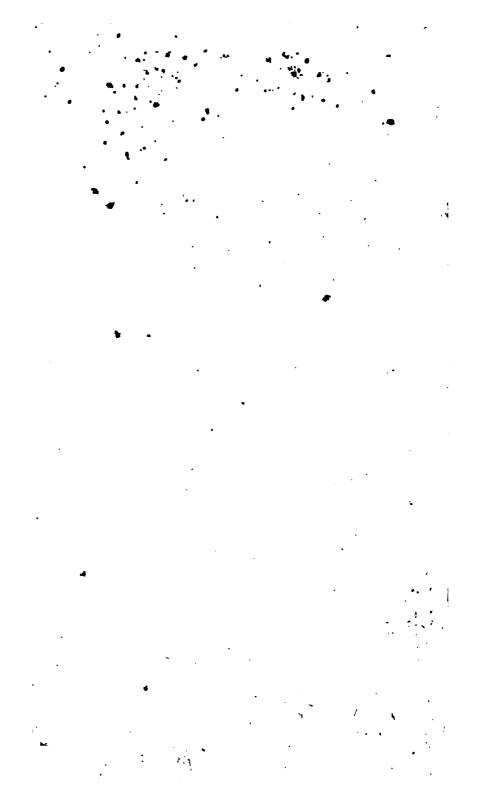

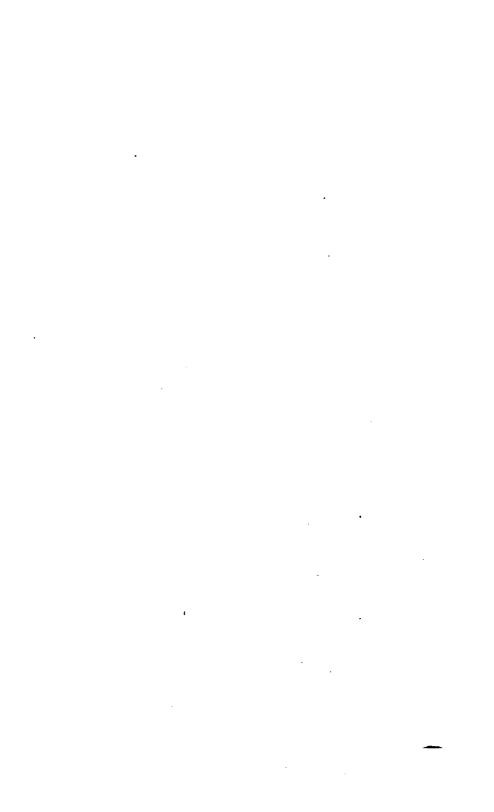



| NO      | T TO LEAVE LIBRARY        |
|---------|---------------------------|
| FA 236. | 1.2 (13)                  |
| AUTHOR  |                           |
| TITLE   |                           |
| Vite De | ' Piu' Eccellenti Pittori |
|         | BORROWER'S NAME           |
| MAI I   | 4 1993 BINDERY 9 3 2 1    |
|         |                           |
|         |                           |
|         |                           |
|         |                           |
| -       |                           |
|         |                           |
|         |                           |
|         | FA 236.1.2 (13)           |
|         | TA 230.1.2 (13)           |
|         |                           |
|         |                           |
|         | 4                         |
| *       |                           |
|         |                           |

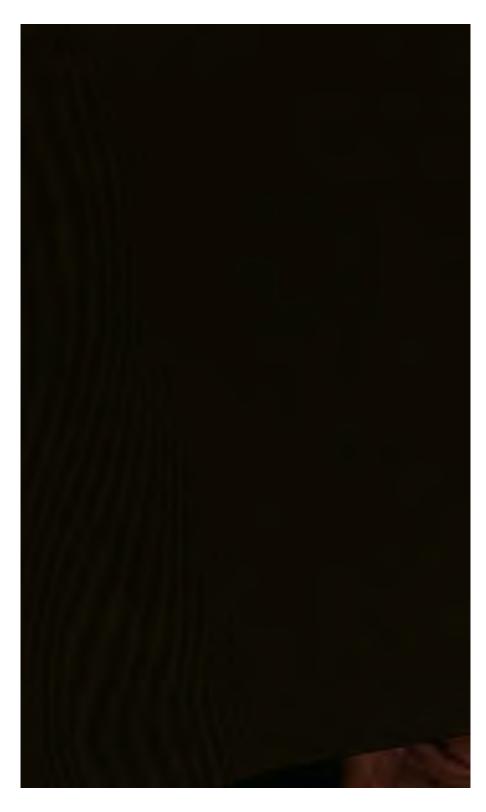

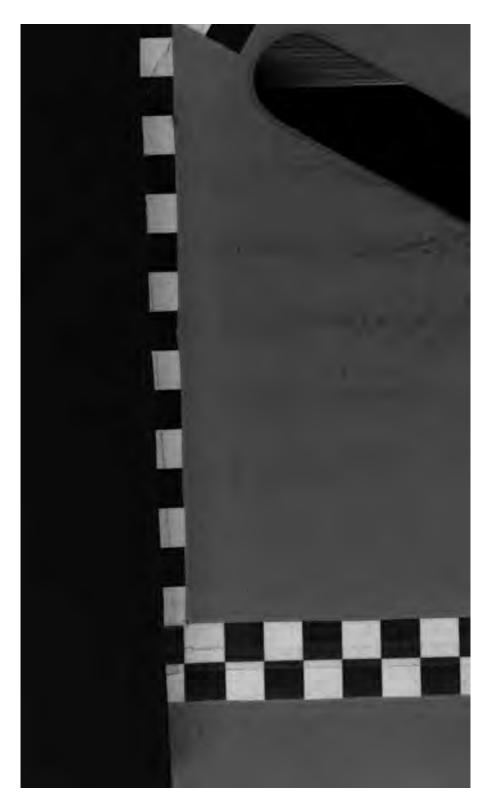